



# BIBLIOTECA

SCELTA

# DI OPERE ITALIANE

ANTICHE E MODERNE

vol. 283

ANTONIO GENOVESI

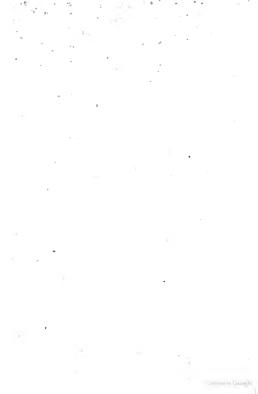



. 1



ANTONIO GENOVESI

# DICEOSINA

O SI

# FILOSOFIA

DEL GIUSTO E DELL'ONESTO

O P.E R A

DELL'ABATE

ANT. GENOVESI



VOLUME PRIMO

MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
M. DCCC. XXXI.

### OPERE DELLO STESSO AUTORE

#### GIA' PUBBLICATE DA QUESTA TIPOGRAPIA

Lezioni di Commercio, o sia di Economia Civile, sui vanno uniti Opuscoli interessantissimi riguardanti l'economia politica e l'agricoltura, due volumi, che fanno parte di questa Biblioteca Scelta sotto i Numeri 89 e 90.

Nei delti due volumi sono compresi i Cenni su la Vita e le Opere dell'Autore.

La Logica per i Giovanetti, edizione eseguita su quella riveduta e notabilmente accresciuta dall'Autore.

Forma questa il vol. 257 della predetta Biblioteca Scelta.

Inoltre nell'auno 1819 fu da noi già stampato

Lo Spirito delle Leggi di Montesquieu, tradotto dall'Abate Antonio Genovesi, e corredato di sue Annotazioni; quattro volumi dell'egual formato e carta della stessa Biblioteca.

Ad essi nell'anno 1821 facemmo succedere le Considerazioni sopra le Cagioni della Grandezza de' Romani, e della loro Decadenza; un volume nell'eguale formato e carta soprindicati.

# AVVISO

# PREMESSO ALL'EDIZIONE DI VERCELLI 1780°

Esce dalla mia officina LA FILOSOFIA DEL GIUSTO E DELL'ONESTO DELL'ABATE GENOVESI, secondo l'ultima edizione napoletana, contenente a' suoi luoghi le correzioni ed aggiunte, non che l'intero secondo libro, trovati dopo la morte dell'autore; le quali addizioni si sono costantemente virgolate per soddisfare la curiosità de' lettori.

L'autore, e quest'opera principalmente, frutto maturo de' suoi ultimi anni, sono al possesso di tanta celebrità che non occorre qui farne parola.

\* Tutte le edizioni della Tipografia Patria di Vercelli hanno acquistato grandissimo credito per la loro esatta correzione, la quale facevasi dal proprietario della Tipografia stessa: egli era un professore e letterato distinto del Piemonte, che morl poi in principio di questo secolo. Quanto alla mia edizione, ella parla da se. Un' occhiata che se le dia, poche pagine che se ne leggano, convinceranno subito, anche i meno affezionati alla mia esistenza, che non manca della solita attenzione. Accoglietela dunque coll'usata parzialità, sicuri di aver in seguito altre opere di comune vantaggio e piacere della nostra nazione.

## PREFAZIONE

#### DELUAU TORE.

Lo vi presento un libro, che, a dirvela, mi sono studiato che fosse se non perfetto, almen buono; ed è suttavolta, secondo che ora ne giudico. riuscito ne perfetto, ne passabile. Anche colla buona volontà si può manear di forze, e massimamente se si è immerso in troppe cure e distrazioni, per cui tutti i fili de'nostri pensieri e delle nostre azioni diventano tenui, fiacchi, fragilissimi. Sono anche e da lungo tempo persuaso che i buoni libri gli incomincino gli autori, ma li forniscano poi, e li perfezionino i leggitori. Apelle era un grande e maestrevole dipintore; e nondimeno esponeva i suoi quadri agli occhi del pubblico, e profittava del giudizio di tutti. Leggete dunque: non è poi di molta mole; discorrete, crivellate, giudicate, biasimate, ecc.: mi sto alla veletta col pennello. Vi avrò tanto più grado, quanto parlerete con maggior libertà. Del fondo di questo libro son geleso: è, come parmi, fondo del senso comune del genere umano, per poter viver giusti e felici, e metterci in mano non i regoli di pagha, ma il fermo ed inflessibile della legge di natura, da tanti e in tanti tempi e luoghi audacemente attaccato, e sempre indomabilmente risorto. Questo fondo è, NON TOCCARE A' DRITTI DI NESSUNO. La natura non ci da altra regola di virtù, che è quanto dire di felicità. noè dell'essere il men che si può inquieti e mi-Genovesi, Diceos., vol. I.

seri, che questa, jus suum unicuique tribue. Voi avete tutto il diritto di dire che questo fondo sia da me stato non con quell'arte, vigore, perizia, forza coltivato che si meritava e conveniva; e che non è per tutti fare un buono e un util libro. Usate del vostro diritto: anche io ve ne priego; ma su la massima di non ardire di usurpar diritto alcuno, se non volete che vi dichiari d'altra spezie che non son gli uomini. Vi troverete un po'di pedanteria. Non vorrei tuttavolta che credeste che io ve l'abbia sparsa per vaghezza che ne avessi: ella è stata pura convenienza ad un poco di avanzo de'nostri vecchi usi. I gentili e nobili italiani ingegni, stati sempre creatori, seppellirono lo spirito nel fondo del cuore, du che non furono più padroni; e non avendo ardire di creare e filare a modo loro, si diedero a ricamare: e ci rimane ancora un po di quella perizia ricamatoria a noi alquanto straniera.

Ma voi verrete fra non molto in altre mode: non vogliate dunque imitarmi: e seguite la forza del clima che non può non produrre che gran cervelli. Finalmente direte che io mi sia inveito troppo acerbamente contra certi vizi del tempo. Ma prima che io mi penta di questo attentato, amerei che i moralisti mi decidessero un caso di coscienza che tuttavia m'inquieta. È egli lecito a chi scrive di morale palpar gli uomini, per non ardire di biasimare il vizio desolatore della vita umana? Mi regolerò con la decisione che ne faranno gli uomini savj e di vera probità. Ho l'onore di riverirvi, e di augurarvi virtù, letizia, felicità. Addio.

## A'GIOVANETTI FILOSOFI.

Potent voi avrete lette le scienze metafisiche, primo fondamento delle morali, perchè Non si comincia ben se non dal cielo.

e dalla natura altresi allieva del cielo; e n'avrete espresso come un fuoco che ravvivi e nutrisca la ragion generale, potrete quindi senza molta difficoltà ne imbarazzo, perche con più intelligenza dei principi, porvi allo studio delle scienze etiche che son poi il fine per cui s'agita la fiammella dell'intelletto, e per cui ci palpita in petto l'appetito. Ho udito dire ad alcuni vecchi e savi Greci che la filosofia non altrimenti si voglia considerare, che come un bello, vasto e fecondo terreno che s'imprenda a coltivare. La siepe, dicon essi, rassomiglia alla logica; la terra e le piante alla fisica; i frutti alle scienze morali. Io ho proemiato altrove, e spesso, e molto in certe altre mie opericciuole; e di qui e che oggimai mi noia ogni procmio. Vi presento dunque in questa terza parte di quel corpo di filosofia italiana che vi promisi, e senza quasi niun proloquio, la DICEOSINA, vale a dire L'ARTE DEL GIUSTO E DELL'ONESTO, COSì per quel che s'appartiene alle persone, come rispetto a' corpi civili, detti poleis da'Greci, civitates dai Romani, da noi repubbliche, stati, regni, ecc. Son persuaso che, non che si possa esser felice senza esser giusto ed onesto, ma che non si possa pur esser, volendo esserci in società cogli altri. E fosse piaciuto a Dio che come tra molti sel-

1 manual

vaggi, così tra noi la giustizia fosse rimasta senso e coscienza; perchè essendo ella tra popoli troppo ragionanti, e delle volte più spigolistri che non conveniva, diveanta raziocinio e scienza astrattissima, sembra che abbia perduto l'antico suo visgore; il che si può da ciò comprendere, che per l'ordinario quei popoli son più onesti che anen ragionano, come quelli che sentono più il senso della natura, e se ne appartan meno. Ma poichè noi ci glorismo d'esser ragionanti, veggiam perdio di ragionar bene.

Aristotile, filosofo quanto altri fosse mai, acuto, chiaroveggente, geometrico ed espertissimo negli affari umani, dice nel principio de'suoi libri nitomachi, che voi altri giovani che vivete nelle liete e festevoli brigate, non siete al caso delle discipline etiche. I principi ed i precetti del giusto e dell'onesto sono allora, dic'egli, come dei patloni elastici; e voi come corpi duri: di qui è che essi non vi restano appiccati, ma riverberansi. Pur amerei che voi consideraste, che se il volto del giusto, dell'onesto, della virtù, che anche velato beava Socrate e bea tuttora di molti, vi par soverchio, aspro ed arcigno, ne convenevole molto a quel grado di letizia e di ubbriachezza che vi dissi, e che è come il principio motore della cupida e discorrevole gioventà, vi debba almen piacere il vostro utile e la conservazione della vostra letizia e giocondità, e del vero e sodo voatro piacere, che è stolta cosa pretendere di conservare in una vita neghittosa, empia, iniqua, viziosa e fradicia d'intemperanza Rileggete l'an-

tropologia, o, se questo vi rincresce, leggete un poco più attentamente che non par che facciate, l'originale de'libri di filosofia, che è il mondo. Voi vi vedrete degli ospedali pe tisici, per gli stroppi, pe'monchi, pei marci, per gli attratti, ecc., che vi manda la putredinosa voluttà; vi troverete delle carceri, e di quei carcami seppelliti che spirano aura di morte; delle galee, de'ceppi, delle manette, delle fruste, delle forche, delle mannaie, ecc., strumenti fabbricati per le mani dell'empietà, dell'iniquità, della scelleraggine; vi rinverrete delle case matte, ove potrete divertirvi a vedere quelle smorfie di pazzi, cui ha renduti tali la ghiottoneria, il postribolo, il giuoco, la ridicola bravura, la smocca cicisbeatura, la stolta ambizione, la ridicola avarizia, e tutti quei vizi che coronano i secoli lussureggianti e stravaganti, che voi udite a cotesti capi senza cervella chiamar secoli illuminati e savj. Girando poi per le città, pe' luoghi di villeggiatura, per le campagne, vi incontrerete in una infinità di bei palazzi o rovinati o solitari, o con de'gran cartelloni, se vende PER DEBITI: vi vedrete gentilmente qua e là salutati da certi volti aggrinziti e semimorti, con indosso delle spelate schiavine a grandi e ricamati orli, mon ami, son un gentil uomo e fui ricco: soccorrete: son tre di da che non vidi pane. Quando ecco da un altro canto in selle curuli gravemente condotti di gravi personaggi non senza di molti astati che loro fan trincea, e udirvi dire, SI SALVAN DA CREDITORI; e per le strade menarsi molti pomposamente, e con di maestevoli mitere,

assisi su compassionevoli asinelli, al frastuono di rauche trombe e concordi inni, si FRUSTANO PER TRUF-FATORI E PER LADRI. Spiando più a minuto guarderete in sulle piazze alcuni de' vostri soci ed alcun sensale che fa la grida, CHI COMPRA UN LA CONEO: e ne' presidj militari chi boccone sta ricevendo la bastonata, e vi chiama con fioca e pia voce, CONDISCEPOLO, ABBI COMPASSIONE DI ME. Su per le scale de' grandi, e nelle ampie sale vedrete ogni giorno di certi appassiti gentiluomini che tuttavia fieri in volto aspettano il padron di casa per raccomandarglisi all'orecchia; e non pochi che in altro tempo non avrebbero fatto di berretta a Carlo Magno, starsene all'impiedi a'fianchi d'un piccolo e vecchio magistrato cacciando le mosche, ed aspettando di ricevere l'onorato comando, RECAMI QUELL'ORINALE: e su pe' tribunali molti che furon signori e ricchi e saputi, trascorrere anelanti, e con apertissima bocca guardare se possono im-boccarsi di qualche mica per le mani de'troppo affaccendati: qua poi e là nomini di riputazione, altri intisichire sui mercali da sensali, altri su le porte de' postriboli da lenoni, altri intorno ai giuochi, come cani alle mense, per chiappare qualche piccola moneta... Quando finira questo immenso libro! e perciò se non vi tira l'aspetto del giusto, aspetto venerando e beatificante, non vi spaventerà egli quello della pena, che, vogliate o no, mena il non arrestabile corso dell'universo? EI NON SI BUBLA LA NATURA.

Molti di voi vedendo come io cito poco i comuni de' moralisti diranno qui per avventura: chi autentica coteste dottrine? Udite una novelletta; e poi discorretela fra voi e voi. " Fu una volta un uamo assai grosso, il quale non sapendo far uso della sua ragione, avea la memoria tutta gremita di un'infinità di sentenzinole. Costui avendo con grande e maestrevole pedanteria detta una cosa assai comunale, un che aveva un naso smilzo ed aquelino, e che udi, sogghignò alquanto acerbamente. Di che il gross'uomo arrovellò tutto: E non vedi, disse, che questa è dottrina della poliantea? L'altro tuttavia sogghignando, Cotesta poliantea debb'essere qualche regina dell'Amazzoni: ma chi l'ha insegnato egli a lei la poliantea? Non sai tu (disse l'altro) il comentatore? Come il saprei, disse quello dal naso aquilino, se ve n'ha, per quanto iidii già dire, 9876543 di cotesti comentatori? E l'altro, E di Aben Erra, che scrisse il nabucchino, ti ridi, tu eh? E colui. Nol troyo nella storia degli animali di Fabio Colonna, ove ha fino degl'ippopotami che digrignano i denti (1). V'è di più, disse il buon uomo shuffando. Simplicio il conferma, e la poliantea il cita. E l'aquilino, Chi l'ha detto a cotesto Simplicio? Aristotile, diss'egli, il finimondo delle dottrine. E ad Aristotile? Platone da' larghi omeri, e collitorto, disse l'altro: non sai che ne fu discepolo? E a Platone? Socrate, disse colui. Da chi udillo Socrate? da Archelao. E costui? Voi mi ammorbate, disse

<sup>(1)</sup> L'ippopotamo dice Erodoto, cioè cavallo di fiume, che i moderni chiamano vacca fluviale, è un animale γαυλιοδόντας φαϊνού. Euterpe, 71.

l'uomo panciuto. Da chi volete che il dicessero i primi saccentoni, se non dalla natura e dalla ragione? Be, disse l'uomo assennato; un'altra volta non avrem questione genealogica, se mi fate dir di botto da coteste gran mostre della filosofia, la natura e la ragione, quel che voi avete appreso dagli scolari. Perchè fino a che voi non avete senso di voi, del mondo e del suo ordine; e rasiocinando non ne scoprite dentro di voi, e con voi medesimo il vero e il bello, voi siete nel pericolo di essere allegato dalla poliantea nella classe de zoofiti.,

Sappiatemi a dire come state sani, e quel che vi piace o spiace ne miei libretti (e vi prometto di farne buon uso; che non son poi testereccio, nò misuro la stima che si ha da aver degli uomini, come i vecchi Persiani (1), per una progressione descendente, il maggior termine della quale sia io): io mi do l'onore di riverirvi cordialissimamente.

<sup>(1)</sup> La stima, in cui hanno i Persiani le altre nazioni, è dince Erodoto, Clio n. 134) proporzionevole a'gradi di distanza dal loro paese. Essi sono in primo luogo in ogni scienza, arte, virtùi i loro vicini in secondo; i più ancora distanti in terzo: e così giudicano τους ἐκαςατον είναιοντας ἀπ' ἐκυτῶν κανίζους είναι, i più lontani essere ancora i peggiori. I Carabi che vanno nudi come escono del corpo delle loro madri, e che non contano che finchò hanno dita nelle mani e ne piedi, servonsi del medraimo criterio. Qual è stato il primo cupitano? domandava Annibale a Scipione. Alessandro, dias'egli, è stato il secondo. Cominciami la Diccosina, per l'amore di Dio, per una progressione ascendente, e siam noi il primo termine; che questa filantia è una fattucchieria.

# DELLA DICEOSINA

8 1 A

## DELLA FILOSOFIA

DEL GIUSTO E DELL' ONESTO

## PROEMIO.

Di tutte le scienze le matematiche sono le più evidenti, le fisiche le più utili, ma le morali poi, manico di tutte l'altre, sono le più necessarie, Le prime aggiransi nel campo della ragione; le seconde in quello de sensi; le morali in ambidue. Non vi ha passi oscuri nel piano della ragione: tutte le idee create da noi vi sono astratte, nette, lucide, adeguate, distinte: ma ve n'ha moltissimi in quello de'sensi, i quali non conoscono del mondo che le sole impressioni che ne ricevono. Dunque non è tutto definibile al carattere d'evidenza nella scienza dell'uomo. Lock ha stimato che si possa fare una morale come una geometria: Lock parlava de principi, e non ebbe l'occhio all'applicazione. Ogni tesi in morale è capevole in dimostrazione; ma non è già ogni ipotesi (1). Dunque ci è necessaria la scienza dei probabili.

Le scienze morali costano di due parti, una delle quali è la cognizione dell'uomo, che debbono governare, e menare alla felicità; l'altra la scienza della regola, per cui si governa e conduce. Perchè ne la regola giova, dove non si conosce a che applicarla; e l'uomo è un tal animale da non saper viver bene senza qualche regola e disciplina.

L'uomo è nel genere degli animali: ma essendo dotato di mente immortale e di una forza intelligente e raziocinante, signora di sè e di quanto le appartiene, ha ricevuti dalla legge del mondo certi diritti che gli son propri; ed è stato sottomesso a certe obbligazioni convenienti a tanta dignità di natura; i quali diritti, e le quali obbligazioni non sono, ne possono essere negli altri animali che gli sono al di sotto, animali grossolani e stupidi, cui non mena che il meccanismo del mondo e le leggi di sonsazione.

Ogni ingenita proprietà dell'uomo, sia di corpo, sia di animo, è un'usia, un jus, un diritto innato dell'uomo, perchè, usia, jus, proprietà sono in morale termini sinonimi: ogni proprietà acquistata, senza che siesi danneggiato aleuno, è un'usia, un'jus acquistato: ed ogni proprietà che si acquistato: ed ogni proprietà che si acquistato:

<sup>(1)</sup> Chiamo ipotesi un fatto circostanziato, a cui si applica la tesi generale. E una tesi, non ammazzares un ipotesi, v<sup>2</sup> e caso nessuno in cui può un unmo ammazzaris? E una tesi, non rubares un ipotesi, v<sup>2</sup> e cosa in cui è lectio rubare.

sta per via di giusti patti e contratti, è un jus trasfisoci, che unendosi agli altri, e facendo con cessi coine un tutto, è così nostro, come gli altri. La vita, le membra, la libertà, le ingenerate forze dell'animo e del corpo, sono diritti nati con noi: un pezzo di terra preso dalla comune madre, e coltivato per l'uso della vita, gli animali salvatici addimesticati, ecc., sono de diritti legittimamente acquistati: tutto ciò che ci torna da giusti patti e contratti, è di diritto trasfusoci. La facoltà che di contratti, è di diritto trasfusoci. La facoltà che si sente come si sente il bisogno, cui diritto generale datoci da Dio, ed assicuratoci per l'ordine dell'universo, il qual si chiama legge naturale.

La regola adunque prima e certa, secondo la quale ci dobbiam servire di questi jussi, è per appunto questa legge dell'universo, legge nata eternalmente nella intelligenza di Dio, la quale trasfusa nel mondo per la creazione, prima distingue gli esseri con attribuire a ciascuno le sue proprietà ed i suoi limiti; poi gl'incatena, ed ordina al fine che il Creatore ha loro prefisso; ed essendo nella sua sorgente immutabile, perchè Dio non potrebb'esser altro da quel che è, è altresi immutabile nel suo corso; la quale immutabilità fissa i principi certi, sicuri, non capricciosi nè mobili della giustizia, della virtù, della felicità nostra. Da questa legge vengon fuori, siccome rampolli da un tronco, ed a questo tronco si attengono tutte le leggi de'popoli, se son giuste.

E officio delle scienze morali il farci conoscere

cusi l'uomo, come questa prima ed insita legge, per cui si dee condurre. L'uomo può esser considerato o solo ed isolato, o come membro d'una famiglia, o come cittadino d'un corpo politico, o come capo creato a reggerne le membra. Adunque affinché noi possiamo disegnare brevemente, e come in angusta tela abboazare queste scienze, ci studieremo di conoscere innanzi ad ogni altra cosa la natura dell'uomo, il fine dove riguarda, la legge del mondo a cui per sua felicità vuol esser sottoposto, i doveri generali che ne nascono, e quindi di considerarlo nella famiglia e nella repubblica; perchè si possa intendere non solo quel che fa il buon uomo, ma eziandio donde dipenda essere un buono e savio, cioè un giusto ed onesto cittadino, o un savio reggitore della repubblica. Il che facendo noi non avreme innanzi agli occhi altro esemplare, ne altri codici, fuorche il mondo medesimo, ed i nostri veri interessi; perchè le scienze morali non si hanno a lavorare su le opinioni dei filosofi, ma su la natura delle cose medesime, donde sono i rapporti e le leggi; ed io amo più udir parlare la natura che i copisti. Gli uomini auche i più grandi possono essersi ingannati, o ingannarci: ma la natura, menata dalla sempiterna ragion di Dio, non s'inganna, ne c'inganna, dove si guardi pel suo verso. La sperienza, dice Pindaro, è il fanale degli uomini (1). Scriverò dunque come penso; e parlerò come tra noi ai parla; perche amo di esser inteso, non ammirato.

<sup>(1)</sup> Olimp. IV, Διάπειρα των βροτών έλεγχος.

## LIBRO PRIMO.

Della natura dell'uomo, della legge del mondo, e de'doveri generali.

Le leggi, per le quali sono gli esseri di questo mondo governati, nascono, com'è altrove detto, dall'essenze medesime di questi esseri, e da'loro rapporti essenziali; " anzi son essi rapporti con-" catenati da una potenza ideatrice e creatrice " dell'ideato ,; imperciocche la legge dell'universo, la catena generale, onde sono le particolari di ciascuna cosa, è adattata non a distruggere, ma a conservare il tutto, e le parti, tenendole insieme armonicamente strette. Non altrimenti che in una serie di numeri, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ecc., la ragione subdupla di uno all'altro, e le leggi di questa proporzione sono i rapporti di questi numeri, e nascono dalle loro essenze, e si combaciano con quelle; per modo che a volere rompere converrebbe cassar quei numeri e sostituirne loro degli altri. Dunque per poter conoscere quali cono le leggi, a cui l'uomo vuol esser soggetto, e seguirle con fortezza d'animo, per vivere con felicità, è prima de conoscersi la natura di quest'animale che è detto uomo; i rapporti che la sua natura ha con l'altre cose; donde vien circondato, e con cui è forza che viva; il fine, dietro cui naturalmente corre, o è spinto; il principio interno, d'onde è mosso in ogni cosa che fa, o lascia di fare; il che ci studieremo di dimostrare in poche parole nel seguente capitolo.

### CAPITOLO I.

Della natura dell'uomo, de'suoi rapporti, del suo fine e del suo principio motore.

§ I. L'uomo è un tal essere che, come è chiaro per la filosofia, partecipa di quanto è nell'universo; e di qui è ch'egli è soggetto a tutte le leggi e forze della natura che il circonda, e di ciascuna sua parte; " non essendovene alcune, con cui " non abbia de necessari legami e rapporti.,, L' uomo consta d'un corpo organico e di una ragione incorporea ed immortale a quello strettamente congiunta ed avviticchiata, siccome ad istrumento di tutte le funzioni. A comporre il corpo concorrono quasi tutti gli elementi: la base è la parte terrea, come in tutti gli altri corpi: i canali di cui è per tutto disseminato, son pieni di fluido acquoso: il fuoco sembra essere la vita di tutti i viventi, e come il principio animante di tutto l'universo corporeo: l'aria è la molla motrice della vita terrestre. " Questa vita sembra " cominciare da una piccola forza seminale, e da " un' ignea fiammetta, raccolta da prima in una " monade invisibile, che è il cuore, la quale pian " piano riceve accrescimento e dilatazione a mi-" sura che va per la nutrizione dilatandosi la " tela ed il bozzolo, che pare che il cuore e'l " suo germe si fabbrichi (1): dond'è che la natura

<sup>(1)</sup> Vedi Maupertuis Venus Physique.

" d'ogni animale, la physi, la forza vitale vedesi 
" principalmente riposta nel cuore. ,. La mente, la cui sede è il cerebro, propagazione del cuore, concepisce le forme d'infinite cose, le combina, n'estrae delle idee generali, ne forma delle massime, e con ciò delle scienze e delle arti; presiede e signoreggia a tutte le sue idee, agli affetti ed a tutti i moti del corpo. E di qui è che l'uomo è soggetto a tutte le leggi meccaniche dei corpi per riguardo a questo istrumento, ed a tutte quelle degli spiriti e della ragione per rispetto alla mente.

§ II. Ma l'essenza più particolare che è nel corpo e che più ci concerne, è quella di animalità. L'uomo essendo uno degli animali di questa terra, in quanto tale è sottomesso a tutte le leggi dell'animalità. Egli perciò generasi, nasce, cresce, invecchia e muore, siccome ogni altro animale. Ha una tessitura interna di parti simile agli animali perfetti. Vive per la sensibilità de'nervi e de' muscoli, pel respiro, pel giro del sangne, ecc. È fornito di sei organi sensori sensitivissimi e necessarj o al suo mantenimento o alla sua propagazione. Ha un'infinità di bisogni che gli son mostrati da' dolori e desideri naturali che il pungono, il risvegliano, l'incitano e spesso non ha bastante forza da soddisfarli. E soggetto come ogni altro animale al dolore, al piacere, al timore, all'amore, all'ira, all'odio, alla gelosia ed a molte altre passioni.

§ III. Del resto, ancorche in forza corporea sia al di sotto di molti generi di bestie, pure egli supera in queste corpo medesimo e nell'esser di animale tutti gli altri per alcune sue particolari proprietà e congegnazioni. Egli solo tra tutti è costrutto per marciar diritto, d'unde è che è chiamato anthropo da' Greci (1), come chi dicesse, animal ritto: egli solo è dotato di mani, di grande articolazione, e di un tatto delicatissimo e finissimo, il che prova esser nato per l'arti (2). L'elebticità e sensibilità delle sue fibre e de'suoi nervi è maggiore che in ogui altro: e di qui è che le sue sensazioni e passioni son più veloci e varie; ond'è la fantasia grande, universale, mobile, spedita. Tutto questo mostra assai chiaramente che questo animale è fatto per signoreggiare.

§ IV. Me la forza e dignità massima dell'uomo consiste nella mente, nella ragione e nella signoria della ragione. La mente umana, l'essenza che in noi pensa, siccome è stato altrove dimostrato, è un essere che non ha nulla di comune col corpo. Ella è veramente stretta e legata al corpo, da cni dipende in tutte le sue operazioni, presso a poco come un ragno alla sua tela; ma nordi-

<sup>(1)</sup> Meglio che l'Adam terrestre de Cananei, che è Papichonio de Greci. Perchè essendo tutti i nomi soatantivi nomi di qualità, o del lor complesso, i più belli sono da riputar quelli che ci persentano la qualità la più nobile, o un complesso delle più brillanti.

Bit la più noble, o un complesso delle più brillanti.

(2) Sarebbe questo, per cui da popoli settentrionali fu detto man? Perche anche tuttavia manclat son le manette. In fatti può ben esser definito, l'animale dalle mani.

meno elfa ne ritiene una che le è propria, ed è la coscienza di sè e de'suoi pensieri ed appetiti. Si aggiunga quella signoria che fa che niente sia nell'uomo che non le sia in qualche modo soggetto. Questa signoria, che dicesi libero arbitrio, e la quale si sente, non si prova come si sente, non si prova l'esistenza (1), signoreggia non solo tutto quanto è nel corpo, ma ogni appetito, e la ragione medesima, ancorchè ne sia la guida: e per questa rignoria su di sè, e per la congegnazione ed articolazione delle mani si sottomette e mantiene nel suo dominio quanto gli è d'intorno.

§ V. L'appetito è nell'animale quel che è la molla in un orologio. Ma si voglion nell'uomo distinguere due appetiti, uno animale, nel quale sono la concupiscenza e l'irascibilità rispetto ai beni e mali particolari, o sensibili, o fantastici: l'altro razionale detto volontà, il quale è l'appetito del bene in generale, oggetto della sola ragione e proposto dalla ragione, perchè il sensonon ascendo nella regione dell'idee, cioè de'generali. Dove che nelle bestie non vi è altro appetito che l'animale, il quale non esce della sferade'sensi e della fantasia, perchè nasce da forme

Genovesi, Diceos., vol. L.

<sup>(1)</sup> Hanno mosse delle contese su questo punto i cervelli troppo elastici, e non hanno intesa la questione. L'atto di scegliere dimostra che io son libero, e questo atto si sente, non si prova. Da qualunque catena che vi piaccia di farlo dipendere, non sarà men vero che io il sento; e se io il sento, io sento che son libero. I sofismi possono imbarazzar la ragione, ma non faran mai che un sentimento non sia sentimento in quel che si sente. Ma è di ciò detto nella metafisica italiana.

sensibili, fantastiche e singolari. E di qui si può comprendere che l'uomo è per sua natura fatto per un fine assai più sublime che non sono le cose corporee; e che ne' suoi passi dee più regolarsi con l'appetito razionale che coll'animale: e ciò vale a dire che non si vuol fissare al solo bene ed interesse particolare dentro la piccola atmosfera de' sensi, ma guardar lungi d'intorno, e rapportare le sue azioni o non azioni ad uno spazio più ampio, e ad un più general fine che non è la sola persona ed il suo presente bene. Perchè, se ha intelletto generale, potrebbe non sentire i generici rapporti delle cose? e se li sente, è forza che o li segua per esser in equilibrio, o sia compresso e perciò infelice dove li contrasti.

§ VI. Or qual diremo essere questo nostro fine? Io non credo che ci possa essere ignoto, purchè non ci scuotiamo e vogliamo udire non la voce de'filosofi, disputanti il più delle volte per vanità d'ingegno, o per amor di partito, ma quella della natura. Ogni uonio si sente per nanatura portato ad amare la sua esistenza e seguire quel sito dell'esserci, nel quale si stimi agiatissimo e soddisfatto. In questo sito consiste l'umana feiicità. Ognun la brama quanto crede di dover esistere; perchè non vi è nessuno, tanto o stolto o pazzo, il quale, se gli domandi in quel che tacciono le passioni, vi possa dire con verità che egli cerchi e segua non la felicità di tutta la vita, ma di una parte solamente. Ma perchè tutte le nazioni, anche selvagge, sia per un senso della natura, sia per antiche tradizioni, o per qual si è altra cagione, son persuase che dopo la presente vita che noi viviamo quaggiu in terra, ve ne sia un'altra da non finir giammai: son perciò tutte desiderose di esser felici, non solo io questo principio di vita terrestre, ma nella eterna massimamente, ed in quella più che in questa: tante sono le cure che per quella si danno tutti quanti, ed in ogni tempo, per modo che delle volte s'infelicitano per esser felici.

§ VII. La felicità di quell'altra vita non ci può essere riposta che nel possesso d'un bene sommo che riempia tutte le nostre facoltà appetitive, e ci inebrj, per dir così, di puro piacere. Questo bene non essendo che un dono dell'autore della nostra esistenza, non si può ottenere che pe' lumi e per le forze che Dio medesimo si degna di darcene sollevandoci al di sopra del piano della natura, dove l'uomo, animale grosso e palustre, non può di per se elevarsi (1). Ella è dunque materia di teologia più che di filosofia. Vero si è però che si vuol esser persuasi che la via che Dio ci propone per la felicità di lassù, sia quella medesima che ci convien seguire per questa di quaggiù; e ciò è la vera virtù che è quella di esser savj, pii, giusti, onesti, temperanti ed obbedienti alle leggi: perchè non potrebbe Dio

<sup>(1)</sup> Quindi à quel di Virgilio quos Juppiler amat, ardensque evehit ad sidera virtus. Avrebbeto i Pagani indovinato quell' ουθείς δύυκται εθτείν προς μέ, έαν μή ο πατέν πέμθας μέ ελνύση άντου? Ninn può da me venire: se il padre che mi ha mandato, non il țiri. Joan. VI, 44.

e la sua eterna sapienza esser varia e moltiplice; ne la legge dell'universo non esser lavorata al medesimo modello in ogni sua parte. Quanto alla perfetta felicità etica e politica, di cui qui intendo di ragionare, niun è che ignori non poter ella consistere che nell'essere a noi consci di non sentire verun dolore di corpo, veruna molestia ed afflizione di animo, e perciò nell'essere e tranquilli e soddisfatti. Ogni uomo che si trovasse in questo stato si chiamerebbe di sè pago e conteuto. Ma ci è egli poi possibile, dirà taluno? Noi abbiamo una natura bisognosa, irritabile, mutabile, sensitiva, accendibile, ed una mobilissima fantasia. Come danque sfuggire tutti i dolori del corpo e tutte le molestie dell'animo? La forza totale dell' uomo, composta di corpo e di mente, ritrovasi sempre di molto inferiore a'nostri bisogni e desideri: l'ampiezza della ragione e dell'immaginazione, la fiamma dell'appetito escono al di fuori dell'angusto spazio del nostro potere: e questo ci fa, inevitabilmente e per vicende, infelici; non potendo sempre avere quel che alla natura fa d'uopo, e spesso restando defraudati i nostri desiderj. Dunque la beatitudine che qui ci può toccare è quella di avere il men che si può de'mali, sia di corpo, sia di cuore: MINIMA DE MA-LIS, e la SPERANZA del meglio, mirabile nutrice di ognun che pensa.

§ VIII. E perchè i mali nascono o da mancanza di quel che ci serve per esser senza dolore, o dal venirci addosso quel che ci nuoce, lo studio d'un uomo che voglia seguire con prudenza. e coraggiosamente la sua felicità, debbe aggirarsi nell'accrescere la sua forza totale, composta di corpo e di animo, o per poter conseguire, quel che gli manca, o per respingere con vigore quel che gli può nuocere. Ma questa forza non si accresce se non accrescendo la vieru'; non essendo diversa l' idea di questa parola virtù da quella di forza attiva (1). Vi ha tre sorte di virtù, intellettuali, che sono le scienze delle cose utili; morali, che sono gli abiti virtuosi del cuore; e meccaniche, cioè l'arti che esercitansi con i muscoli e con le membra del corpo, e che, oltre che il rendono più agile, snello, sano, gli procaccian eziandio quel che bisogna alla natura animale. I primi due generi aumentano la forza della mente e rafforzano e reggono quella dell'appetito; l'ultimo quella del corpo. Se non si può esser beato senza aumentare la forza totale dell'uomo, " sic-" chè ella o superi o venga ad essere eguale alla " forza de' bisogni ", e questo fassi per li detti tre generi di virtù; segue di non poter essere beati senza molta virtii. E conciossiache la vera virtù sia abito, ed ogni abito si acquisti per indurare sotto severa e lunga disciplina, la prima e fondamentale legge della nostra betitudine è (2)

<sup>(1)</sup> Viriù, viruus, vis, is greco, è sempre forza attiva.

(2) Perchè indebolita od oppressa la natura per l'ignoranza, o per una vita pigra e molle, 1.º non sappiam seguire con coraggio quel che le manca; 2.º nà respiam gere con fortezza i mali che le vengono addosso. « I a popoli ignoranti e selvaggi sono oppressi da infiniti u mali per l'ignoranza. » Vedete le mie le tuere accademiche. E i Sibariti potrebbero esser felici? Inten-



Chi non suda, non gela, e non si estolle Dalle vie del piacer, là non perviene.

§ IX. E perchè è detto che questa forza debba occuparsi principalmente nel distaccar da noi i mali che ci infelicitano, egli è bene che qui si spieghi l'arte di ciò fare. Per intenderla si consideri che l'uomo è soggetto a tutte le leggi dell'universo. L'arte adunque di esser felice è di ben conoscerle ed osservarle. L'uomo è un essere: le leggi fisiche degli esseri son due principalmente, 1.º amar l'esistenza, 2.º agire, perchè l'azione è l'essenza d'ogni essere. Dunque è un male tutto quel pel quale s'attacca e intama così l'esistenza, come l'azione. L'uomo è un corpo: la legge principale dei corpi è la coesione delle parti che genera l'unità: ma l'unità si serba colla fatica. Tutto quel che ammolla è opposto a questa legge, ed è sorgente di dolore. L'uomo è una pianta: la legge fisica delle piante è la vegetazione; e la

deano male la legge di non dolersi gli epicurei; perchè c'bisogna avvezzarsi al dolore per men sentirlo.

« Come ne'scorpi duri l'elasticità fa che i colpi non vi
lasciano impressione; ma i molli e ricevono e ritenagon tutte, ed a lungo andare vanno a rimutarsi
dalla prima figura. Avvertasi che quel che può render felici le persone, è quel medesimo ed il solo che
agenera la felicità politica. Se miuna persona si può
di refice che non sibbia molto giudizio, prudenza,
e temperanza, fortezza, giustizia, ecc., ed una mediocrittà di brin esterni da soddisfare i più pressanti
« bisogni della natura; non lo possono neppur essere la
repubbliche a cui mancano si fatte doti e beni. Niente
« è meglio dimostrato dalla sperienza. » Veggasi un bel
discorso di Aristotile nel VII della Repub, cap. 1.

morale, custodisci la vegetazione; il che si fa senza far loro mancare il succo necessario e senza affogarle nel soverchio. L'uomo è un animale: le leggi della animalità sono anch'elle due, sensibilità, forza generaliva; dunque la legge norale è, soddisfa le naturali sensazioni ed istinti senza opprimere la vita, al che serve la temperanza ne piaceri. L'uomo è una mente unita al corpo: la legge fisica della ragione è il calcolare i principi, i mezzi, i fini; donde segue la legge morale, guarda al tuo fine in ogni passo, cioè calcola tutti i rapporti delle azioni e non azioni col fine totale, e quivi dirigi tutto. Da questa legge di ragione seguono quattro regole particolari.

1. Un dolore, il quale ci libera da un maggiore, è un bene. Per il che se la temperanza, l'astinenza, il frenar l'ira e l'avidità di vendicarci de torti fattici, il vincere l'ambizione; se l'esercisio del corpo, la fatica ed ogni altra disciplina servonci ad isfuggire maggiori mali, che uon è quello di sì turbolente passioni, come servonci in fatti, è nessuno tanto sciocco o pazzo che non

li reputi fra'beni (1)?

II. Un piacere che ci priva d'un più grande, è un male. E tali sono tutti quei piaceri, i quali turbano la mente, o la rendono stolida e distratta; siccome il voler compiacere certe vane o stolte

<sup>(1)</sup> Con questa legge fisica della natura si accorda mirabilmente quella della pazienza e fortezza cristiana, toglitet la vostra croce e seguitemi da coraggiosi. Ma se tal è l'ordine del mondo, ogni altra filosofia è chinerica e ridicola. Il mon felice è chi più vuol esserlo.

passioni: quei che indeboliscono la virtù e le forze del corpo, la ghiottoneria, la venere immodica, il soverchio riposo ed ozio, ecc.: quei che tagliano i santi legami della società civile, e ci rendono odiosi o schifi, " come son quelli di far " male agli altri in qualsivoglia lor dritto per " amor di straricchire, o di acquistare imperio; " quelli di viver da bestie, ecc. ,,

III. Un piacere che genera dolore, è un male. Son delle tazze di Circe, le quali fannoci di uomini bestie ; de' mercimoni, ne' quali più si perde, che guadagna. La regola d'un savio vuol esser sempre, è più il guadagno o la perdita che io fo pel totale della felicita? E dove sia più la perdita, dee astenersene se vuol serbare il carat-

tere di prudente.

IV. Un dolore che produce piacere, è un bene. È la via aspra e dura, scelta da Ercole in faccia al lieto, giocondo e lusinghiero aspetto della fortuna: perchè questa mena a disonore e miseria.

e quella a gloria e felicità.

& X. Per meglio intendere questa regola è da sapere che tutti i mali a cui siamo in questa vita soggetti nascono da una forza di COLLISIONE (1). Essi son di cinque generi, metafisici, fisici, etici, politici, teologici. I. l'uomo essendo un essere finito e limitato, doveva essere accozzato con tutti gli altri di questo mondo, ordinato, coordinato, subordinato. Egli non può esser tutto, e non può romper la catena, per cui il mondo è mondo. Non

<sup>(1)</sup> Vedi la metafisica italiana, parte I.

può essere un anello inferiore, nè superiore di quel che è; e questo è la sorgente di tutti i suoi mali, i quali nondimeno son beni nell'ordine del tutto. II. L'uomo essendo essere animale e corporeo, è soggetto alle leggi dell'azione e reazione delle parti, e alla sensazione; il che genera i suoi mali fisici per una inevitabile collisione corporea, " ancorche ella sia il fondamento de' piaceri di " quaggiù, per cui è compensata d'avanzo. .. III. L'esser la sua ragione finita, viene a collidersi coll'infinità delle idee e de'loro rapporti, che è la legge del vero. Donde nasce l'ignoranza, l'errore e'l peccato, sempre figlio dell'ignoranza e dell'errore che fa la somma de'mali etici (1): " quan-" tunque questa medesima sia sorgente inesausta " di curiosità e di piaceri che nascono per pascerlo " continuamente del cibo nettareo, che reca il " discoprire il vero lentamente, e come svilup-" pando pian piano il gran gomitolo del mondo. IV. L'uomo non può nascer da sè, nè viver solo: ma nella vita compagnevole è sempre una collisione delle atmosfere delle particolari nature e de' privati interessi, che genera i mali politici, i quali debbono esser tanto più grandi, quanto l'uomo divien membro d'una maggior società. Ma se la compagnia reca de' mali, ella è dal-" l'altra parte l'assicuratrice della vita e de'beni,

<sup>(1)</sup> Quindi è che il peccato in tutto l'evangelio di S. Giovanni è detto exeriz, tenebre. La voce 24227tz, che si rende per quest'altra percato, non significa nella sua origine che sbaglio, errore, il distaccarsi dallo scopo.

"il che è fonte di grandissimi piaceri, ignoti agli "uomini della natura (1)., V. Finalmente come non vi è, e non vi può esser nazione senza idea di divinità, " conciossiachè tutta la ratena di "questo mondo uscendo della bocca dell'essere " eterno porti seco improntato il carattere della "sua prima cagione,,; così non vi è, e non vi può essere nazione senza religione e senza teologi (2). La collisione di certe opinioni teologiche o fra loro o con la vita umana, produce il quinto genere de'mali, e per avventura il più fiero e desolatorio (3). Un Persiano e un Turco

ente descrive questi uomini dena natura: Volgivago vitam tractabant more ferarum.

<sup>(1)</sup> Vedete come Lucrezio nel V libro maravigliosamente descrive questi uomini della natura:

<sup>(2)</sup> Alcuni sedicenti spiriti forti vorrebbero sbandire la divinità e la religione: ma tutto il genere umano e tutta la natura la vuole, non per elezion capricciosa, ma per un senso della natura medesima, il quale le à essenziale. Come sveller la natura? Son dunque matti i sedicenti spiriti forti: e più ancora matti sarebbero se vi potessero arrivare. " Non si può vivere senza ginu stizia, e non vi può essere vera gistizia senza idea u d'una legge generale; nè idea di legge generale senza u idea di divinità. Le leggi fondamentali di ogni città, " dice il coro di Eschilo nelle Supplici, v. 712, son tre: " I. venerare gli dei enchori, protettori del paese; II. ri-« spettar le patrie leggi; III. onorare i genitori. La nee cessità di queste leggi è mostrata da tutta la storja umana. Ma se svellete la prima fondata sulla nozione a d'un essere presidente all'universo, vengono a perire " l'altre duc. "

<sup>(3) &</sup>quot; Di tutte le guerre, le civili e quelle di religione sono state sempre le più empie, crudeli, devastatrici. Elleno tagliano tutti i vincoli della natura, delle leggi e della religione medesima."

si scannano per opinioni, un Luterano ed un Calvinista, un Molinista ed un Giansenista; ancorche sappiano che Dio non vuole che si scanni nessuno per amor suo (1). Ora nell'aver di questi mali il men che si può, consiste la nostra felicità. Dunque questa felicità richiede molta prudenza, fortezza, giustizia, temperanza, esercizio, molta virtù, in somma, che è la perfezion delle forze umane: e quelli che si danno ad intendere altrimenti, vogliano o no, sono i più infelici. Qual è il più misero uomo? si domandava un giorno ad un savio. Colui, rispos'egli, che più si studia di non aver parte alcuna nella miseria. Tal è l'ordine della provvidenza, ordine che non si tenta di rompere o mutare senza maggior miseria. " Felice dunque chi può nel mondo occupar una " nicchia ne più grande, ne più piccola de suoi " naturali bisogni, e sapersela conservare. Sarà " sempre nell'equilibrio dell'ordine di questa ro-" tante macchina dell'universo. ,,

§ XI. Dalle quali cose si può comprendere quanto sieno sciocchi e quanto ragionion male coloro che pretendono a qual si è grado d'indipenza. Questa parola indipendenza, e l'idea che le risponde, non può convenire che all'essere eterno, sovrano, infinito: e non si vorrebbe mai udire in bocca di animali si piccioli, si per tutti i versi limitati, si circoscritti, si legati ad ogni altro essere che li circonda, esseri i quali han bisogno e debbono temere non che l'uno dell'altro,

<sup>(1)</sup> Vedi il capitolo XVIII della profezia di Ezechiello.

28 ma d'ogni altra cosa la più picciola e disprege? vole della natura; " esseri finalmente che non " hanno altra esistenza che precaria; che son fe-" nomeni piuttosto che esseri. " Questa idea dunque è una chimera, la quale ha rovinate e rovina le persone, le famiglie, le nazioni, i sovrani. Non è egli indipendente l'imperador della China, dirà taluno, signore di 120 milioni di anime, in capo ad 800 mila uomini di truppe regolate? Anzi, dico io, quanti son più coloro a cui comanda e signoreggia, tanto ha egli maggior bisogno di dipendere, e più è incerta la sua vita e la sua felicità (1). Quando si potesse non dipender dagli uomini, si potrebbe non dipendere dall'aria, dal fuoco, dall'acqua, dalla terra, dalle piante, dagli animali e da tutte l'altre cose della terra? " E poiche siete assicurati da questa " banda, non vi è fibra nel corpo, non goccia di " sangue che non debba farvi tremare. La fan-" tasia medesima, ove germoglia e cresce l'idea " pazza d'indipendenza è il più fiero tiranno " d'ogni uomo tiranno e stolto.",, L'arte dunque di esser felici è di saperne dipendere, di sapervisi combaciare, di saperne far uso. E perciò gli

<sup>(1)</sup> Nelle guerre civili del secolo passato l'imperadore . . . chiamò in soccorso i Tartari Mancheii questi Tartari vollero essere piuttosto padroni che ausiliari. L'imperatore con la sua famiglia stimarono di dover cedere l'imperio con impiccarsi con le proprie mani. Ecco l'indipendenza di un gran sovrano. In tutti i paesi la storia è piena di simili fatti, e niuna più, quanto l'italiana, incominciando da Roma sino alle Alpi ed al mar Jonio.

stoici rinchiudeano tutte le virtù nella prudenza e nella temperanza o sia moderazione:

Nec facile est placidam ac pacatam degere vitam Qui violat factis communia foedera pacis (1),

6 XII. Nascono qui di certe questioni, la prima delle quali è: Qual è l'immediato principio motore degli uomini che li solletica di dentro e spigne, sia che facciano che che sia, o che si astengano di fare? Al che rispondo, che considerando noi medesimi, e quel che in noi ci sentiamo, troveremo non essere da altro mossi che dal dolore e dall'inquietudine. Ogni dolore è un sitoper noi scomodo; e quindi è che ci studiamo a tutto potere di cambiarlo in meglio, e adagiarci in modo che o non sentiam dolore o ne sentiam men che si può. Si vuole intanto osservare che per la parola dolore noi non intendiamo quel solo che addomandasi dolore di corpo, ma ogni molesta sensazione, sia di corpo, sia di animo, che ci punga ed inquieti, nè ci lasci godere dello stato e sito in cui siamo. Adunque tutti i nostri desideri, mobili, piccanti, torbidi, non sono che de'dolori, e delle volte maggiori assai che quelli del corpo; siccome si può conoscere per l'ambizione, avarizia, amore, ira, ecc., appetiti tutti. quanti pungentissimi e scottanti.

§ XIII. Questi dolori o desiderj, e queste moleste sensazioni, inquietudini, passioni possono nascere da molte parti: 1.º da' moti e forze dei fluidi

<sup>(1)</sup> Lucret. lib. V, v. 1153.

e de' solidi del corpo medesimo, donde sono infiniti morbi, ipocondrie, tristezze, dispiaceri d'animo, 2.º da ogni percossa o azione esterna, tanto de'corpi duri, quanto de'fluidi e sottili, come acqua, aria, fuoco, ecc.; per la qual percossa venga la tela nervosa, solo istrumento di sensazioni, ad essere o pesta o contusa, o rilassata o lacerata, ecc.; 3.º dalle forme delle cose che veggiamo, udiamo, ecc., le quali percuotendo il cerebro e quindi il cuore, che è col cerebro strettamente congiunto pe' nervi cardiaci e per le arterie carotidi, destano in noi delle subite commozioni e passioni che c'inquietano fino a che non le avremo calmate o ridotte ad ascoltar la voce della ragione. A questa cagione si vuol riferire quei moti che ci vengono dalla lezione de libri per le immagini delle cose che ci rappresentano. Alessandro invidiava Achille per la lettura di Omero; e Carlo XII, re di Svezia, Alessandro per la lettura di Q. Curzio. Una tragedia ci muove asdegno, a timore, a misericordia: e certi poeti troppo teneri liquesanno la maschia virtù degli uomini, e rendonli servi di una marciosa voluttà. Una lezione empia dissipando il giusto timore che ogni uomo vuole avere della santa spada di Temi, incita tutte le facoltà umane ad una stolta ferocia di mente e di cuore; 4.º dalla fantasia, la quale, o immaginando nuove forme, o rappresentandosi le una volta ricevute, ed ingrandendole e scemandole e congegnandole in infinite maniere, o guardandole per aspetti non prima veduti, ci cagiona un'immensa varietà di movimenti, e perciò di amori, cupidità, sospetti, timori, gelosie, ecc.; donde nascono dei dolori e delle inoleste sensazioni; 5. finalmente da una certa simpatia o antipatia che noi abbiamo con le cose che ci son d'intorno, e vale a dire per una consonanza o dissonanza delle forme ed aspetti di queste cose, e de'loro moti e suoni con la natura nostra. Quindi nascono di certi amori o odi, di certe compassioni o ire, di certe inclinazioni o avversioni di cui non tutti saprebbero render ragione, anocorche non sieno che effetti di cagioni puramente meccaniche, non altrimenti che le consonanze o dissonanze delle corde musiche; perchè le nostre macchine per la gran quantità di fibre e nervi elastici non sono che come istrumenti nusici a corde.

§ XIV. Ora egli è manifesto, per la sperienza che ciascun può aver di sè, che noi non siamo mai desti e mossì a fare o a cessar di far niente, se non per alcuno di questi dolori, desiderj, inquietudini, ecc. Perchè stimiamo di potercene liberare o con far qualcosa, come chi fatica per procacciarsi del cibo da soddisfare al dolore della fame, o combatte valorosamente per compiacere al pizzicor della gloria, ovvero chi si da a dormire per curar la stracchezza; (1) chi si astiene da far male o per l'appetito della virtu o per l'inquietudine che in lui desta l'aspetto della pena e il timore della divinità, detto perciò da' Latini religio, cioè scrupolo ed ansietà di coscienza, ecc.

<sup>(1)</sup> Qui v'è interruzione di senso nell'edizione napoletana, che può supplirsi o col cessar di fare, come

6 XV. Si chiede, se il piacer ci muore. Al che si vuol rispondere che si; trahit sua quemque voluptas. Ma non è già il piacer conseguito che ci muove, essendo il conseguito piacere uno zero, un niente che non può avere attività alcuna; ma è quel che bramiamo di consegnire, stimandolo per noi un bene. E perchè ogni brama e desiderio è un dolore, segue che il piacer non ci muova che pel dolore che in noi cagiona (r). Ed in fatti a ben intenderla, il piacere non è altro, salvo che il cessar del dolore e della noia, il termine del dispiacere, niuno potendo qui tra noi sentir piacere alcuno che non sia il fine di qualche inquietudine. Ma si vorrebbe sapere, donde nasce egli il piacere equabile, se ogni piacere è termine di dolore? Rispondo che il piacere equabile è la coscienza libera d'ogni inquietudine; la quale avendo sempre un essenziale rapporto ai passati dolori e molestie, gode in se medesima di trovarsene scevra (2). Perchè quel rapporto desta di certi insensibili increspamenti nella tela nervosa, che in tempi cortissimi si levano e sbassansi, d'onde viene a nascere il piacere equabile, cioè continuato in tempi picciolissimi, ma concatenati. E nel vero quei che hanno poco appetito, volendo avere il piacer di mangiare, hanno con delle salse

<sup>(1)</sup> Ond' è il detto di S. Agostino: fecisti ad te nos Domine; et inquietum est cor nostrum, donec perveniat ad te. Confess.

<sup>(2)</sup> È quel che dice Lucrezio: Suave mari magno, turbantibus aequora ventis, etc.

a far nascere nel palato certe momentanee e continuate punture, la cui cessazione genera momentanei e continuati piaceri del gusto. E a questo modo è ben da noi altri detto aguzzar la fame. Fassi il medesimo dalla gente voluttuosa con i piaceri venerei. Questa sola è la cagion del perchè piace la musica; perchè generando de' momentanei increspamenti continuati produce dei momentanei e continuati piaceri. Avvien l'istesso per la veduta di una vaga e fiorita campagna; perocchè le momentanee continuate vibrazioni del lume dipingente nel fondo degli occhi si grande varietà di oggetti e di colori, producono de' momentanei continuati increspamenti, la cui momentanea continuata cessazione è gratissimo e soavissimo piacere.

§ XVI. Un'altra questione è: se l'uomo è per natura malvagio o buono; o nè l'un nè l'altro. Dove i filosofi son iti in diversi pareri, secondo che essi erano di lieto e giocoso, o tristo e malinconico temperamento. Il vero è che venendo noi n questo mondo non ci veniamo forniti di abiti nè virtuosi, nè viziosi (1); ma ci veniamo nondimeno con una certa natura elastica e ritrosa, e per minime punture trabalzante finori della sua vera utilità; "I a quale ancorche intesa dalla na" tura alla conservazione dell'individuo è tutta- "volta facile a divenir fierezza, crudeltà, malva- "gità. ", L'uomo ha bisogno di sentire le passioni.

<sup>(1)</sup> Deve intendersi di quegli abiti che i teologi volgarmente chiamano acquisiti.

Genovesi, Diceos, vol. I.

3

senza i pungoli delle quali non si moverebbe ne al bene ne al male. Le passioni sono l'eslasticità della natura umana, priva della quale sarebbe un esser molle e senza azione. Ma la patura di queste passioni è tale che frequentemente shalzan l'uomo fuori del giro che gli conviene. Quindi è quella folla di falsi affetti, sdegni, odj, vendette, ferocia, timori panici, stupide maraviglie, ridicoli e nocevoli amori, superbie, ambizioni, avarizie, ecc. E questo prova che la natura umana, rispetto alla compagnia degli uni agli altri, ha un certo che insito di bestiale che non è sempre buono nè per noi ne per gli altri. E ancorche tutto questo, prescindendo dall'uso che se ne fa, non sia di per sè ne probità, ne improbità, perche, come ben dice un gran teologo, i moti e le qualità fisiche non son da dirsi në beni në mali morali; la sperienza però ci mostra esser pochi coloro, i quali non l'impieghino male, lasciandosi trasportare oltre al convenevole. Ma siccome vi è nell'uomo molto che inchina al male; così non vi è animale, in cui sia più virtù fisica, così per riguardo all' intelletto, come rispetto al corpo; di che è detto altrove: e la legge naturale di giustizia e di compassione, la coscienza dettante, non voler fare ad altri quel che spiacerebbe fatto a te, è, dice il medesimo teologo (1), una forza inchinante al bene in tutta la razza umana.

§ XVII. Ma son qui da considerare più attentamente due interni principi, motori, simpa-

<sup>(1)</sup> S. Tommaso 1, 2, q. 94.

tici ed energetici, che sono essenziali alla natura nostra, e sono l'amor proprio e l'amor della spezie, che potrebbero dirsi forza concentriva e forza espansiva. E dello amarci noi con forza simpatica, essenziale, necessaria, energetica, assai ne siamo a noi medesimi testimoni. Ma non ci debbe esser meno manifesto che noi siamo sì fatti, da venir necessariamente tocchi e come per simpatia musica da piacere ed interna soddisfazione, come veggiamo un altro uomo, dove niente sia nel suo aspetto e movimento che generi sospetto o timore o dispiacere; e da misericordia, come il veggiamo patire. Che se delle volte ssuggiamo la vista di qualcuno, o ci compiacciamo degli altrui mali, egli è ciò da credersi posteriore alla natura, ed avvenire per qualche accidente che ci faccia riguardar colui siccome a noi infesto. Come nelle corde di un cembalo al toccarne una risuona l'ottava per la consonanza della tensione; la quale nondimeno non risuonerà, se voi la tendiate più o meno di quel che richiegga l'unisono: a quel medesimo modo, essendo le nostre nature lavorate, quanto sembra, ad un medesimo regolo e stampate su la medesima stampa (1); non fia pos-

<sup>« (1)</sup> Si pretende da alcuni filosofi che gli uomini son così di spezie diverse, come le bestie. Se si parla della varia modificazione degli aspetti e maniere e esterne di vivere, niente è più vero ma quella µoppi, a forma e specie che vien dalle interne proprietà e in tutti la medesima. Voi potete formare del medesimo or oro corpi di diversissima grandezza e figura: mutese rete la morphè esterna, non l'interna che risulta dai constitutivi. n

sibile che nell'incontro l'aria dell'uno pon commova simpaticamente l'altro. È un errore quel di coloro, i quali pretendono che l'una di queste due forze nasca dall'altra. Il che è come se alcun dicesse che ne' pianeti la forza di gravità che li porta a' centri, sia figlia della forza di proiezione che ne li distacca. Queste due forze adunque sono in noi ambedue primitive, benchè legate insieme; niente essendoci più chiaro per la storia fisica e politica dell'uomo. Voi non troverete negli uomini nè chi non s'ami per energia e simpatia naturale, nè chi a quel medesimo modo non ami altri, dove niente sia in lui che si frapponga fra l'azione di questa forza (1): e questo anche in quelli che sono i più crudeli ed i più scellerati; niuno di loro essendovi, a cui piacesse il suo piacere del quale nessun altro partecipasse. La qual cosa quelli che ragionano a rovescio, ascrivono all'amor proprio, mentre era da attribuirsi al fisico impasto della natura. Egli è vero che come l'attrazione ne' corpi nel contatto è massima, e va indebolendosi a proporzione delle di-stanze; così l'attrazione reciproca degli uomini e la carità è grandissima ne' congiunti di sangue, di convitto, di patria, ecc., e si va illanguidendo a maggiori distanze; non sì però che non se ne

<sup>(1) «</sup> Io tutto il Paganesimo non ho trovata cosa che fosse più saviamente pensata, e più degna di re- a ligione, quanto è il ελέου βωμές, Pattare della mi- a sericordia, che, secondo che riferisce Pausania nella descrizione dell'Attica (pag. 39, ediz. di Lipsia, 1696.) « gli Ateniesi veneravano più che tutti gli altri Del. »

veggano manifesti segni, ed in coloro principalmente, i quali sono men guasti dalla ambizione, dal lusso, dall'avarizia e da altri vizj delle gran

città (1).

§ XVIII. Egli è il vero nondimeno che la forza concentriva spesso trae a sè soverchiamente; donde nasce un indebolimento della diffusiva, che strugge il fondo medesimo della concentriva: e la diffusiva per un entusiasmo uscendo troppo del centro, annienta sè e la concentriva. Perche quella per trarre a sè più di quel che fa mestieri viene a far del male a molti altri; e questa per troppo far bene agli altri, uccide sè medesima (2), oude cessa la sua efficacia. Nè vorrei che altri credesse che le persone, le quali sprezzano i loro comodi e la loro vita pel ben degli altri, fossero cotanto

(2) " Tutti i soverchio zelanti del ben pubblico son capitati male. È la continua storia di Europa di 3000 anni. Tutti gli eroi son morti violentemente."

<sup>(1)</sup> Arrigo Ellis ne' viaggi della Baja di Hudson del 1745 ce ne somministra un esempio lampeggiante. Erano su d'una feluca da venti inglesi che vogavano lungo il lido per iscoprir qualche passaggio all'oceano occidentale; e su le coste una gran moltitudine di quei detti Esquimò e Canadesi settentrionali che erano quivi per la caccia e pesca, i quali guardavano con sorpresa la nave e la feluca inglese. Questa feluca diede in una secca con gran pericolo di naufragio. A quella vista molti de' Canadesi più vicini al lido, ( sono de' destrissimi nuotatori ) gettati certi loro cappottini, saltarono con delle lunghe pertiche in marc e rilevarono la barca con atto di natural generosità, che io non saprei quanti fra noi volessero imitare verso gente ignota, e nell' aspetto di maggior forza. Se ne trova assai esempi in tutti i viaggiatori.

noche quanto si crede: perche voi troverete pochi padri e poche madri che non si sacrificasser per i figli; e molti figli lasciansi ammazzare per i loro genitori; e non pochi amici, anche tra gli stessi assassini di strada, metton la vita l'un per l'altro; ed un'infinità di assassinati per essere troppo amici del ben del genere umano. E perchè questa forza viene a modellarsi per l'educazione e per li pregiudizi nazionali, noi veggiamo quell'entusiasmo di tutte le persone di una nazione a procurarne il bene, a difenderlo, ecc., dove il guasto costume ed il non saggio governo non le ritragga. Il che chi ascrivesse al solo interesse personale, mostrerebbe di capir poco che gli uomini, i quali operano per riflessione, sono rari, la maggior parte non operando che per moti simpatici (1).

§ XIX. "Ond'è, dicesi, che vedesi tanta ne"micizia tra persona e persona della medesima 
"famiglia, odia fratrum; di famiglia e famiglia 
"in una medesima città; ed ultimamente di na"zione e nazione? È perchè ogni nomo ha pur 
"un senso naturale della egualità delle persone

<sup>(1)</sup> Ho veduto infinite volte nelle barruffe di qualunque genere che si accendono nelle strade, le femminelle, i facchini, gli artisti, i bottegai, ecc., frapporai con manifesto pericelo di vita fra le spade o le piatole di gente furioso, e dipartirla; e i pochi rificessivi, ordinariamente del genere de' culti, ritirarsi e lasciar fare. Dove si vede che la soverchia riflessione e circospezione raffredda la forza diffusiva, come un soffio umido la forza elettrica de' vetri. Ma la riflessione è di pochi e de posteriore alla natura.

e de' diritti ingeniti; fate che egli vegga e senta i sbilanciata questa egualità, voi vedrete germo- gliar subito l'invidia, l'ira, l'odio, la nimicizia, i la guerra. Ogni uomo crede che una superio- rità d'un altro uomo, che non ha dato ne la matura ne lui, sia un'offesa, e si studia di ven- dicarsene. E questo prova che ei non nasce ne- mico dell'altro, ma il diventa per cause accessorie allo stato della natura. La natura fa eguali, e perciò amici: le cagioni accessorie alla natura disuguagliano e fanno nemici. Seguite il progresso del genere umano dalle prime origini fino a' tempi di grandezza e di lusso, e voi pottrete vedere questa teoria svilupparsi costante- mente ne' fatti (1).

§ XX. Da che dunque dipende la presente felicità dell'uomo e delle nazioni? Da questo, credo io, di trovar la legge dell'equilibrio fra quelle due forze, da farne una massima regolarice, da attaccarvisi e seguirla con costanza: perchè allora le due forze cospireranno al medesimo

<sup>(1)</sup> a Questa crosta, che l'inegualità ha sparsa su la primitiva natura, e la stranissima figura che ha data a all'intelletto ed al cuore dell'uomo, facka dire ad « Aristotile, metafisico e politico raffinatissimo, che non de più possibile di veder l'uomo di natura. Hobbes a intanto ha fabbricata l'opera sua De c'ève sulla crosta, e credendo essere la prima natura; come noi fabbrica chiamo de' bei palazzi su le croste lapidee, delle quall il Vesuvio per le frequenti eruzioni si è rivestito. Dunque quest'opera di Hobbes, fermandoi pregiudisi, non può servire a correggere l'uomo e meguidisi, non può servire a correggere l'uomo e megara l'atti. 3

punto che è quello del minimo possibile de' mali. Atteso che dove la forza concentriva eccede, vi bisogna aspettar tutti i mali che pussono venirvi addosso dall'elasticità delle persone o offeso, o non soccorse ne' bisogni (1): e dove eccede la difusiva, viene a spiantar il fondo; il che se fosse universale, gli uomini siccome fanatici e pazzi verrebbero tutti a distrugger se stessi, come se tutti fossero Orlandi furiosi. Or questa legge di equilibrio è, secondo me e secondo il comuns enso del genere umano, bella e trovata, ed è, serbate intatti i diritti di ciascuno: anzi soccorreteli quanto sapete e potete; come vedremo nei seguenti Capitoli.

## CAPITOLO II.

Della legge morale generalmente.

§ I. Ocat uotao per natura sente le leggi fisiche; ma per ben vivere gli è mestieri uon solo sentirle, ma regolarle ed ordinarle al fine della vita, cioè al minimo de mali. Potrebbe egli ciò fare senza una regola rifulgente e costante? Ecco dun-

<sup>(1)</sup> L'uomo non vuol essere osses, ed osses vuol vendicarsi. Se non il vendica la legge, cerca di vendicarsi con le sue mani. L'uomo vuol esser soccorso, pretendendo di averne un diritto ingenito; e dove non il sia, odia; e l'odio è sempre un gran principio di mali. Tal è la sorza della presente nostra natura. Se non si può svellere, si vuol dunque serbar la legge che la natura medesima ci dà.

que la necessità d'una legge morale. Si dice che la ragione ci dee regolare. Ma la nostra ragione non è sempre in grado di ben servirci, senza attaccarsi a qualche massima o principio chiaro e fermo che la rischiari e la regga; e questo per dileguare quelle cagioni, onde nascono la nostra ignoranza e i nostri errori; per frenare quelle passioni che ci sbalzano fuori dell'atmosfera dei nostri veri interessi, e rompono l'equilibrio delle due forze primitive; finalmente per tener dentro certi termini la signoria del libero arbitrio, che è d'una natura ritrosa e contumace ed agognante all'indipendenza. Così quando si dice da tutti che la prima legge dell'uomo, nata con lui ed insita, sia la retta ragione, dove non si distinguan bene le idee di queste due parole, si potrebbe intendere che la ragion nostra fosse regola a sè stessa. La ragione non è che la facoltà calcolatrice; ma per ben calcolare ha bisogno di certe evidenti e fisse massime, senza le quali non sarà mai retta. Or queste massime per appunto formano la regola della ragione (1).

§ II. Ma qual dovrebbe essere una regola che potesse ben servire a condurci nel corso della vita, sicchè afferrandoci a quella potessimo marciar. diritti e sicuri alla nostra felicità lo credo che ella dovesse avere tutte le seguenti condizioni, cioè che fosse vera, diritta, certa, immutabile,

<sup>(1)</sup> La retta ragione è anche la regola de' geometri: ma ella non è retta se non per certe ed immutabili massime.

divina, obbligatoria. Ella sarà vera, se sia nella natura medesima, non nell'opinione de filosofi o ne' pregiudizi dei popoli, e se produca vera utila così nelle persone, come nelle città, e in tutto il genere unano. Sarà diritta, dove sia la più corta linea tra noi ed il nostro fine, cioè la felicità; perche le curve essendo più lunghe, non son da dirsi regole, ma distaccamenti dalla regola. Sarà certa, se sia nota in ogni tempo e lungo, e ad ogni persona, e sempre producitrice de medesimi effetti, cioè cagione eterna del minimo de' mali.

§ III. Ma ella debbe in oltre essere immutabile e perciò divina; niun'altra legge di ragione, fuoriche quella della mente divina, potendo essere immutabile. E del dover esser immutabile la raragione è che questa regola debbe esser tanto tempo la medesima, quanto gli uomini sono i medesimi, hanno i medesimi bisogni, il medesimo fine ed i medesimi rapporti con quel fine. Or come gli uomini son parte di questo mondo, essi saranno i medesimi finchè sia il medesimo questo universo, ancorchè possano all'infinito variare le opinioni, gli abiti, le mode e le altre modificazioni e figure della natura; perchè gli accidenti non possono differenziar le sostanze e le loro ingenite proprietà. Dunque la legge che ci dee servir di regola, debbe esser quella medesima che incatena tutte le parti di questo mondo, fissando a ciascuna la sua natura, i suoi rapporti e le leggi particolari. E perchè la legge che questo fa, proviene da Dio, mente creatrice e conservatrice di

questo universo; o per meglio dire, è la ragione medesima e l'imperio della divina volontà, costante ordinatrice di tutto a tenore dell'essenze e dei rapporti essenziali delle cose ordinate; seguita che la regola generale, prima, insita, immutabile della vita umana, e sorgente d'ogni altra legge che possa giovarci, non possa essere che divina.

1 Greci videro, benche alquanto al buio, questa " regola che essi chiamavano zirav, regola che " mette a livello e adagia nel proprio e natural " sito ogni cosa; ed i Latini fatum, immutabile " concalenamento di tutte le sostanze mondane, " donde dipende il loro equilibrio, la pace, la 66 felicità. Questo fato dipende, dicon essi, dal " cenno di Giove che gli Stoici chiamano pro-" noia, provvidenza d'occhio infinito, collimante, nè mai vacillante .. (1).

§ IV. Finalmente una regola, perchè sia legge ed utile, dec di necessità comprendere due parti essenziali, cioè un decreto che ci mostri quel che si dee o no fare, ed un motivo che ci obblighi ad osservarla più tosto che no. Il principio motoro della natura umana è, com'è detto, il dolore e il desiderio; dunque niun altro motivo potrebbe

<sup>(1)</sup> Il coro di Egizie in Eschilo nelle Supplici dice con maravigliosa e profondissima teologia, v. 682, di Giove:

<sup>&#</sup>x27;Ος πολιῷ νόμῳ αἴσαν δρθοῖ Che con canuta legge i futi addrizza.

Questa legge canuta, cioè vecchia, è l'eterna ragione della divinità ; e l' aura è l'ordine ed incatenamento delle sostanze di questo universo.

spignerci ad osservar questa regola, se non il dolor delle pene e il desiderio de premj, inquiatudine anchi essa e grande che non lascia coloro riposare, i quali conoscono la convenienza del premio colla natura e il fine nostro; perchè il premio è sempre un bene che riempie un bisogno; ed un bisogno sentito ed avvertito è sempre un dolore. Tutto questo dicesi obbligazione, ed è la seconda parte d'una legge, parte essenziale, senza cui niuna legge è legge (1).

Š V. L'obbligazione poi si suole generalmente dividere in interna ed esterna: e l'esterna in perfetta o imperfetta. Se l'osservar la legge porta naturalmente seco il minimo de' mali, perché ci fa vivere nell'ordine della natura, ordine disimpegnante dalla pressione che nasce dal disord'ine, e perciò apportatore di beni: ed il non osservarla il massimo, cacciandoci dall'ordine e mettendoci in uno stato violento e di pressione; ella dirassi obbligazione interna, come quella che nasce dalla natura medesima dell'uomo e del mondo, e dall'incatenatura delle cose; la quale è come un' in-

Questa parola lex, dovunque si derivi, che importa qui poro, dec esser sempre un legame che fissi
i termini a' diritti di ciascuno; ond'e in Lucrezio
constituere jura e arctaque jura, come se la lega
ii circondasse di siepe; ed oltre a ciò un fexos, una
difesa dagl'insulti, dall'ingiurie, dalle offese di quainnque. Quel fassi co' decreti delle leggi, e questo con
le pene e co' premi. Come le pene e i premi vengon meno, finiscono i termini de' diritti ; onde viene
a nascere un caos, ed una guerra di tutti contra
tutti.

finita corda che infilza e mena al suo fine tutte le parti di questo mondo, traendo con forza oppressiva, le disordinanti e le ordinate menando dolcemente. Se, oltre di ciò, il legislatore minacci di certe altre pene o prometta di certi altri premi che non sono nel corso della natura ed in quella corda che le unisce e porta, quella dirassi obbligazione esterna. " Dunque l'obbligazione interna " è l'obbligazione della legge di natura insita nel " mondo; e l'esterna è quella che gli uomini me-" desimi, secondo una convenienza naturale, si " creano per assicurarsi. ., Se la legge mi da un diritto di obbligare anche per forza ogni altro a starvi rispetto a me, dirassi obbligazione esterna perfetta: dove non mi dia di questo diritto di forzare, chiamerassi obbligazione imperfetta. "Tutte le obbligazioni della natura sono perfette; " ma gl'interessi politici hanno divise le perfette " stricti juris, dall'imperfette juris humanitatis. " che chiamano virtù. Le leggi civili si son con-" tentate dell'impedire di nuocere, avendo lasciato " alle forze della natura il far del bene. E pon-" dimeno nelle ben regolate repubbliche si pu-" nisce il male colle pene, e si promove il bene " col solletico de' premi (1), che vuol dire, si pu-

<sup>&</sup>quot;nisce chi non fa del bene pel dolore della per
(1) Ne' principi dei corpi civili, dice Lucrezio, lib. V,
v. 1109:

Et pecudes, et agros divisere, atque dedere Pro facie cujusque, et viribus, ingenioque. Posterius res inventa est, aurumque repertum, Quod facile et validis et pul hris demsit konorem.

" dita del premio che si dà a virtuosi. La legge
" Papia Poppea punisce i celibi col non dar loro
" de premi. Ogni obbligazione è dunque pena.,,

Or tale debbe esser la legge insita e naturale, perchè possa condurci alla nostra felicità. Ogni altra sia inutile e più tosto d'impaccio. Ma ve n'ha egli nessuna tale? Questo è ora da vedersi: conciossiache molti si sieno dati ad intendere, non esser gli uomini in questa terra regolati che dalle leggi meccaniche o della loro natura corporea e degli elementi; e dalle civili, patti, fordera pacis, nati dalle reciproche ingiurie e dal mutuo timore e bisogno; e queste idee, di legge di natura e generale, non essere che astrazioni e capricci metafisici da non potersi realizzare. Il che proviene dal poco considerare la natura dell'uono e del mondo, e dal non saper calcolare quei rapporti in cui nasciamo, e da' quali, vogliamo o no, siamo incatenati; potendosi assai acconciamente della legge di natura dire, fata volentem ducunt, nolentem trahunt, Ed in fatti come potrebbe dirsi ghiribizzo quello in cui consentono per insita forza tutti i popoli? allora la parola ghiribizzo equivalerebbe alla parola natura. E questo si vorrebbe considerare dagli stolti, maneschi, iniqui, oppressori, di ogni condizione che sieno, i quali allora credonsi felici, quando sono più furbi, più empj, più scellerati; perchè se la forza fisica di tutto il genere umano è maggiore di quella delle persone, in qualunque rango che trovinsi; l'iniquo, per quanto sia cauto o altamente situato, dee aspettarsi di esserne a lungo andare scoverto, sbalzato e schiacciato. E questo, stimo io, vuol dire il Salmista, io vidi l'empio elevato; ma ripassando poco stante, non era più.

6 VI. Trascrivo qui volentieri un luogo d'un politico, che conoscea gli uomini e volea dir la verità; e ciò per far meglio sentire la forza di

quel che è detto.

" Tra tutti gli uomini laudati, sono laudatis-" simi quelli che sono stati capi et ordinatori delle " religioni. Appresso di poi quelli che hanno " fondato o repubbliche o regni. Dopo costoro " sono celebri quelli che preposti alli eserciti, " hanno ampliato o il regno loro o quello della " patria. A questi si aggiungono gli uomini lit-" terati; et perche questi sono di più ragioni, sono " celebrati ciascuno d'essi secondo il grado suo. " A qualunque altro huomo, il numero de' quali " è infinito, si attribuisce qualche parte di laude, " la quale gli arreca l'arte per l'esercizio suo. " Sono per lo contrario infami e detestabili gli " huomini destruttori delle religioni, dissipatori " de' regni et delle repubbliche, inimici delle virtù, " delle lettere et d'ogni altra arte che arrechi uti-· lità et honore alla humana generazione, come " sono gli impii et violenti, gli ignoranti, gli otiosi, " i vili et i da pochi. Et nessuno sarà mai si 66 pazzo o si savio, si tristo o si buono che pro-" postoli la elettione delle due qualità d'huomini " non laudi quella che è da laudare, et biasimi " quella che è da biasimare. Nientedimeno di poi " quasi tutti, ingannati da un falso bene e da " una falsa gloria, si lasciano andare o volonta-

" riamente o ignorantemente, ne' gradi di coloro " che meritano più biasimo che laude. Et potendo fare con perpetuo loro honore o una repubblica " o un regno, si volgono alla tirannide; nè si " avveggono per questo partito quanta fama, " quanta gloria, quanto honore, sicurtà, quiete, " con satisfattione d'animo e' fuggono; et in quanta " infamia, vituperio, biasimo, pericolo et inquie-" tudine incorrono. Et è impossibile che quelli " che in istato privato vivono in una repubblica " o che per fortuna o virtù ne diventano prin-" cipi, se leggessimo l'historie, et delle memorie " delle antiche cose facessino capitale che non " volessero quelli tali privati vivere nella loro " patria più tosto Scipioni che Cesari; et quelli " che sono principi, piuttosto Agesilai, Timoleoni " et Dioni, che Nabidi, Phalari e Dionisii; perchè " vedrebbono, questi essere sommamente vitupe-" rati, et quelli eccessivamente laudati. Vedreb-" bono ancora, come Timoleone et gli altri non " ebbero nella patria loro meno autorità che si-" havessino Dionisio et Phalari, ma vedrebbono " di lunga avervi avuto per sicurtà. Ne sia al-" cuno che s'inganni per la gloria di Gesare, " sentendolo massime celebrare dagli scrittori; " perchè questi che lo laudano, sono corrotti da " la fortuna sua et spauriti dalla lunghezza del-" l'imperio, il quale, reggendosi sotto quel nome, " non permetteva che gli scrittori parlassero li-" beramente di lui. Ma chi vuole conoscere quello " che gli scrittori liberi ne direbbono, vegga " quello che dicono di Catilina. Et tanto è più

" detestabile Cesare, quanto più è da biasimare " quello che ha fatto che quello che ha voluto " fare un male. Vegga ancora con quante laudi " celebrano Bruto, talchè non petendo biasimare " quello per la sua potenza, e' celebrano il ni-" mico suo. Consideri ancora quello che e diven-" tato principe in una repubblica, quante laudi, o poiche Roma fu diventata imperio, meritarono più quelli imperatori che vissero sotto le leggi, " et come principi buoni, che quelli che vissero al contrario: et vedrà come a Tito, Nerva, Tra-" iano, Adriano, Autonino et Marco non erano \*\* necessarii i soldati pretoriani, ne la moltitudine " delle legioni a difenderli, perchè i costumi 4 loro, la benivolenza del popolo, lo amore del senato gli difendeva. Vedra ancora come a " Calicula, Nerone, Vitellio et tanti altri scele-" rati imperadori non hastarono gli eserciti orientali et occidentali a salvarli contra a quelli ni-" mici che gli loro rei costumi, la loro malvagia vita " haveva loro generati. Et se l'historia di costoro " fusse ben considerata, sarebbe assai ammaestra-" mento a qualunque principe a mostrargli la via " della gloria o del biasimo et della sicurtà et del " timore suo. Perchè di XXVI imperadori che " furono da Cesare a Massimino, XVI ne fuo rono ammazzati, X morirono ordinariamente: " et se di quelli che furono morti, ve ne fu " alcuno buono, come Galba et Pertinace, fu " morto da quella corruttione che lo antecessore 5 suo haveva lasciata ne' soldati. Et se tra quelli che morirono ordinariamente, ve ne fu alcuno Genovesi, Diceos., vol. 1.

" scelerato, come Severo, nacque da una sua " grandissima fortuna et virtù, le quali due cose " pochi huomini accompagnano. Vedrà ancora per " la lettione di questa historia, come si può ordi-" nare un regno buono, perchè tutti gli impe-" radori che succederono all'imperio per heredità, " eccetto Tito, furono cattivi; quelli che per adot-"tione, furono tutti buoni, come furono quei " cinque da Nerva a Marco. Et come l'imperio " cadde nelli heredi, ei ritornò nella sua rovina. " Pongasi adunque innanzi un principe i tempi " da Nerva e Marco, et conferiscagli con quelli " che erano stati prima et che furono poi, et poi " elegga in quali volesse esser nato, o a quali " volesse essere preposto. Perchè in quelli go-" vernati da' buoni vedrà un principe sicuro in " mezzo de' suoi sicuri cittadini; ripieno di pace " e di giustizia il mondo; vedrà il senato colla " sua autorità, i magistrati co' suoi honori; godersi " i cittadini ricchi le loro ricchezze; la nobiltà " et la virtù esaltata; vedrà ogni quiete et ogni " bene; et dall'altra parte ogni rancore, ogni li-" cenza, corruttione et ambitione spenta: vedrà i " tempi aurei, dove ciascuno può tenere e difen-" dere quella opinione che vuole; vedrà in fine " trionfare il mondo; pieno di riverenza et di " gloria il principe; d'amore et di sicurtà i popoli. " Se considererà poi tritamente i tempi degli " altri imperadori, gli vedrà atroci per le guerre, " discordi per le seditioni, nella pace et nella " guerra crudeli, tanti principi morti col ferro, tante guerre civili, tante esterne, l'Italia afflitta

LIB. I, C. III, ESISTENZA DELLA LEGGE. et piena di nuovi infortunii, rovinate et saccheg-" giate le città di quella: vedrà Roma arsa, il " campidoglio da' suoi cittadini disfatto, desolati 44 gli antichi templi, corrotte le cerimonie, ri-" piene le città d'adulterii: vedrà il mare pieno " d'esilii, gli scogli pieni di sangue: vedrà in " Roma seguire innumerabili crudeltudi, et la no-66 biltà, le ricchezze, gli honori, et sopra tutto la " virtù essere imputata a peccato capitale: vedrà " premiare gli accusatori, essere corrotti i servi " contro al signore, i liberi contro al padrone; et quelli, a chi fussero mancati i nimici, essere oppressi dagli amici. Et conoscerà allora benis-" simo quanti obblighi Roma, Italia et il mondo " abbia con Gesare. , Niccolò Machiavelli, Discorso X, lib. I. Ma veggiamo donde nasce questo consenso delle nazioni.

## CAPITOLO III.

Che realmente vi sia una legge naturale: del suo principio, e delle pene e premi che l'accompagnano.

§ I. È tale esser dee la regola che necessita a noi altri conoscere, affinche possiamo a quella afferrandoci e tenendovici forte legati, tirar diritto al nostro fine. Ma ve n'ha egli, dirà alcuno, e quale? Non è differente il cercare, vi ha egli una legge naturale morale che vi debba governare? dal domandare, vi ha nessun ordine che affrena e conduce questo mondo? e ancora,

v'ha egli provvidenza? Di qui è, che come non è facile di trovare un popolo " non sensiente del " corso ed ordine delle cose ,, ed ignorante della divinità e della provvidenza; così non se ne ritrova nessuno, il quale non senta esservi una regola naturale da distinguere il giusto dall'ingiusto, la virtù dal vizio. Si può da ciò mostrare che non v'è popolo tauto selvaggio, nè tanto corrotto, nel quale, quando l'interesse e le passioni tacciono, non si giudichi bene di certe ingiustizie, e non si lodino certi atti di virtù, " che anzi delle " volte se ne giudica più incorrottamente da' rozzi " e barbari che da' soverchio dotti (1) ,,: il che donde potrebbe nascere che da una regola insita? perche è sempre prima il criterio che il giudizio. Non altrimenti che non si può giudicare essere sproporzionata e difforme una pittura, una statua, una fabbrica, senza che chi il giudica non abbia in testa una qualche idea di proporzione, donde che sia venutagli. E quando si dice che è l'idea dell'utile e del nocevole che ci fa dare de nomi di virtù o di vizi a certe azioni; non si bada che se quell'utile e quel nocevole nasce dalla natura medesima delle cose, da' loro mutui rapporti, dall'ordine; non è che, il più bell'indizio ed argo-

<sup>(</sup>i) a Voi non troverete popolo tanto selezagio che a vi dica che si possa esser omicida, adultero, parriacida, traditore, mancatore alla parola, calunniatore, a iniquo, seuza offendere la divinità; ma rinverrete facilmente del cassisi che vi sostengono il peccado filosofico, peccato che offende la natura, ma non « gia Dio. »

mento di una legge generale che ha attaccato della pena o del premio a certe azioni che ci nuo cono o giovano. Nel qual caso le parole utile, nocceole non differiscono da queste altre giusto, ingiusto, che ne' soli rapporti; riferendosi quelle alle persone o famiglie, o repubbliche particolari;

e queste al corso invariabile del mondo.

6 II. Ma i filosofi sono iti in diversi pareri sul modo di farci concepire e conoscere una si fatta regola. " Qual è, domandano essi, quella massi-" ma comune, per lo splendore della quale si " può ad ogni caso giudicare quel che comanda, " o vieta la legge dell'universo, quel che vi è di " giusto o d'ingiusto, d'onesto o di disonesto (1), Io non intendo di copiare i libri, ma la natura, siccome ho detto: incomincerò adunque dal dimostrare le naturali proprietà di ciascuno: sarò quindi vedere che queste proprietà sono de'veri jus diritti, sentiti da ciascuno e assicuratici dalla legge dell'universo: che quindi, siccome da fondo certissimo, dipendano tutti gli altri; che questa legge non richiede da noi altro, se non che serbiamo intatti i jus, o diritti di ciascuno; che con ogni violazione di questi diritti sia nell'ordine generale connessa una pena proporzionevole ed un proporzionevole premio con l'osservanza, ci pensiamo o no; pena da non si potere per niu modo sfuggire dagli stolti e malvagi, e premio da non perdersi da' savi e virtuosi; non si potendo gab-

<sup>(1)</sup> Vedi il mio librelto De principiis juris naturae, nel 4 tomo Disciplinarum metuphysicarum.

bare, ne arrestar il corso della natura " menato " da mano onnipotente che non posa ne vacilla " giammai. ,,

§ III. Qual è ella la proprietà d'un uomo? Questa parola proprietà non significa se non che quel che così è proprio di una cosa che non po-trebbe convenire ad un'altra, senza confondere la diversità delle sostanze e delle loro essense, vale a dire senza una contraddizione fisica. Perchè se nel mondo vi è limite, e perciò distinzione e diversità di sostanze e di essenze, e ciò per la volontà del Creatore e per forsa della natura; vi debbe essere distinzione e diversità di proprietà, non potendo l'una di queste cose essere senza l'altra. " Siccome non potrebbe in un sistema di " geometria esservi diversità di figure, cerchi. " triangoli, quadrati, cubi, cilindri, globi, ecc., " senza che ciascuno avesse delle proprietà di-" verse da ogni altra; nè una catena di cerchi. " di palle, ecc., senza che la proprietà indivi-" duale dell'una fosse distinta dall'altra.,, Ora il mondo non è che un tutto ordinato, composto di distinti e diversi esseri, e ciò per legge eterna ed immutabile: dunque vi è nel mondo proprietà nascente e garantita dalla legge dell'universo. Non vi sia proprietà d'esseri; segue di non vi poter essere distinzione: e se non vi è distinzione di esseri, tutto è o una infinita indivisibile sostanza o un caos. Chi ragionasse a questo modo, sarebbe fuori del senso comune: a che gioverebbe perciò parlargli di ragione? Se non che non solo in questo mondo è distinzione di esseri, e con ciò di proprietà; ma questi esseri e queste proprietà sono ordinate e coordinate con leggi immutabili; il convedesi troppo chiaramente in tutto quel che è sottoposto alle nostre conoscenze "nelle leggi dei "corpi celesti, della generazione e struttura "delle piante, degli animali, ecc.; nelle leggi "dell'attività degli elementi: ", e questo vuol dire che tutto è nell'universo legato ad una corda universale, corda e legge sentita anche dagli stupidi. E questo era il fondo, donde si dovea cominciare la scienza del diritto di natura; il quale non avvertito dalla maggior parte degli untimi filosofi, anzi di rischiararla, l'hanno ravviluppata.

'§ IV. L'uomo è uno degli esseri di questo mondo; dunque ha essenza e proprietà diversa da tutto quel che non è uomo, ancorchè sie nell'ordine e nella catena universale del tutto, congegnato armonicamente con quel che il precede, il segue, il circonda. Quel dunque, percui l'uomo è uomo, e non altra cosa, dirassi proprietà generica dell'uomo. Per questa proprietà è, che l'uomo non e nè bestis nè pianta (1), nè verun'altra cosa che gli è al di sotto, al di sopra, all'intorno. Ma la natura non produce l'uomo in genere, ma si bene questo o quell'uomo: i generi e le specie non sono che idee o parole. Dunque quel che à



<sup>(1)</sup> Quell'uomo pianta, uomo bestia, di M. l'Ametrie, son de' saillis d'esprii, più acconci ad un sofista che ad un serio filosofo. Se è una pazza temerità farci da più di quel che sismo, è una stupidezza brutale il degradarci dal posto che ci ha assegnato la natura.

proprio dell'uomo è proprio dell'individuo o sia della persona; e vicendevolmente il proprio della persona è proprio dell'uomo. Se domandate la natura, troverete che questo è il senso che tutti gli uomini hanno di sè. In ogni persona adunque sono una medesima cosa, purchè non si piglino astrattamente, proprietà di genere e proprietà di persona. E perciò se due persone son due e non una, seguita che le loro proprietà, ancorchè simili, sieno così distinte come le persone. Il dire, La mia proprietà è tua, la tua è mia, non è differente dal dire, lo sono te, tu sei me: e questo val tanto, Io non sono io, tu non sei tu. Il che è un contraddittorio, cioè un impossibile, se ripugna al senso della natura umana; ci debbe esser manifesto che le persone son distinte per distinte ed inseparabili naturali proprietà. La lingua greca, sempre filosofica, chiama idia queste proprietà, come se si dicesse costitutivi della forma, spezie, essenza di ciascuna persona (1).

§ V. Veggiam ora quali sieno questo proprietà. Elleno sono, quanto a me ne pare, di tre sorte; perche alcune le portiamo con esso noi nascendo, siccome sono tutte le doti del corpo e dell'animo, la vita, la libertà, lo appettto della beatitudine, ed un divitto a tutto quel che è in terra, donde dipende la nostra vita e felicità presente; perchè senza questa idia, proprietà, non si può concepire la natura di nessun uomo. E perciocchè tutto

<sup>· (1)</sup> Chiamale anche ούσίας componenti essenziali, sostanziali.

· quel che naturalmente proviene dall'essenza e proprietà d'una cosa dee riputarsi sua proprietà; non altrimenti che i germogli, le frondi, i fiori, le frutta d'una pianta; seguita che quei beni, che noi avremo acquistati per l'uso e per la forsa delle naturali nostre proprietà e facoltà, purchè siesi fatto senza invadere quelle di un altro, che è nel medesimo piano con noi, cioè senza togliere o scemare la proprietà degli altri nomini, con cui siamo nel medesimo piano del mondo (1); questi beni, dico, così acquistati, debbonsi ripue tare nostre proprietà, poco differenti da quelle che portiamo nascendo; perche non essendo in proprietà di nessun altro, nessuno può aver diritto da non riputarle nostre, poiche le avremo unite alle nostre; non essendo diverso invaderle senza diritto dal confondere i limiti, le proprietà e l'ordine delle cose. Finalmente gli uomini conoscendo i loro interessi, e quel che loro convien meglio, possono fra loro per patti e contratti permutarsi certe proprietà separabili dalla natura, o alcune modificazioni di queste proprietà, e così

<sup>(1) &</sup>amp; Essendo queste parole, entità, attività reciproe che ( vedi le scienze metalisiche ), seguita che diw versi gradi di attività costituiscano diversi piani d'ena tità. Così i corpicelli dell'acqua, tutti d'una simile a attività formano un piano della natura: è il medea simo de' corpicelli dell'aria, del lume, del fuoco, di a terra, di piante, di animali. E perchè le piante e gli a animali son corpi misti; per la medesima ragione posa sono sottodividersi in diversi piani anch'essi, l'uno

subalterno all'altro. È oggi la comune dottrina dei sisici, nata dalla contemplazione della natura.

trasferire in altri quel che è loro, per lo ben di ambedue le parti. Le proprietà che acquisteremo a questo mondo non ci apparterranno meno che tatte l'altre; non altrimenti che gl'innesti delle piante diventano proprietà della pianta sostentatrice. Dunque tutte le nostre proprietà si possono ridurre a tre generi: 1.º quelle che portiamo con esso noi nascendo; e queste sono da poi inseparabili quanto all'essenza, ancorche la loro modificazione, il lor uso e governo possa divenir dei genitori del governo, ecc., pel fine medesimo, per cui la natura le ci dà, e vale a dire per istar meglio: 2.º quelle che acquistiamo per vigore delle prime; ed a questo genere appartengono le occupazioni ed accessioni di tutto ciò che serve alla vita, i figli, ecc.: 3.º quelle che ci procacciamo con de patti e contratti, senza nondimeno uscire del piano in cui la natura ci ha posti ", vale a " dire senza voler divenire oppressori degli altri, i cui diritti ingeniti sono eguali a'nostri.

§ VI. Ma perche ho qui accennata un'idea che potrebbe esser poco intesa dal comune, vedrò di spiegarmi meglio. Io ho detto che a noi è permesso dall'ordine del moudo di procacciarci di tutte quelle cose che servono alla nostra vita e felicità, senza nondimeno invadere le proprietà di coloro, i quali sono nel medesimo piano dell'universo che noi. Questo richiede maggiore dichiarazione. Si può fino dagl' ignoranti conoscere che questo mondo è composto di diversi piani, l'uno come sovrimposto all'altro, e l'uno sostenuto dall'altro. Così la materia la meno attiva

serve di sostegno alla più attiva, e questa ad un'altra ancora, in cui ha un po' più di vita, ed a questo modo risalendo sempre a piani più alti. Questo prova che l'ordine di questo mondo sia tale che gli enti dello stesso piano non possano distruggere se medesimi per sostenersi, senza che questo mondo vada tutto in disordine; come se le parti dell'acqua distruggessero le parti dell'acqua, o quelle dell'aria si struggessero scambievolmente, ecc. E di qui è, che non è facile di trovare nella storia degli animali che i simili si pascano de' simili, come i lupi de' lupi, i leoni de' leoni, ecc.; ancorchè per la subordinazione de'piani una spezie serva di nutrimento all'altra, come la mosca al ragno, le pecore gli armenti, ecc., a lupi, a'leoni, ecc. Or perchè gli uomini sono animali di un medesimo piano, dove la distruzione degli uni si facesse servire al sostegno degli altri, verrebbero ad esser distrutti tutti: il che è contra l'ordine della natura che li vuol conservati nella loro specie. E perciò nel procacciarci delle cose che ci servono, non si può invadere gli esseri del medesimo piano, esseri di natura eguale, senza distruggere la legge del mondo con distruggere una delle più nobili specie di viventi di questa terra.

<sup>a</sup> § VII. V'ha di coloro che si ridono della dottrina dell' egualità naturale degli uomini e dell' unità di specie, avendola per manifestamente falsa, come contraria alla sperienza. Le forze, dicono costoro, delle persone, composte di quelle di corpo e di anima, sono così diverse, come le persone sono distinte. La natura, dicea Leibniz; non può generare due individui perfettamente tra loro simili: e come genererebbe tanti milioni d'nomini perfettamente eguali? L'egualità degli uomini è una chimera in fisica; e non potrebbe esser vera in morale; " perchè la morale degli " uomini è fondata su la fisica degli uomini è " dell' universo. ,, Buffon ci descrive la storia delle diverse specie di uomini, non meno differenti da loro che sieno le più differenti specie degli animali. " I popoli della California, dice " un missionario, non son più uomini di quel " che sieno le seimie, non avendo nè riflessione, " nè raziocinio (1). ...

§ VIII. Ma questo è un non intendere il punto della questione. Due uomini perfettamente eguali nel fisico, sicchè sieno come a ad a, b a b, ecc., sono fisicamente impossibili. Questa egualità è una chimera. Ma segue da ciò che sia impossibile l'egualità del diritto generale, o sia della facoltà di essere, di vivere, di cercar la felicità? Saranoo disuguali le quantità delle proprietà fisiche, " ma non la natura di queste proprietà ;. duaque il diritto generale d'uno non sarà più

<sup>(1)</sup> Questo autore però consiene che essi abbiano un'idea, ancorchè poco distinta, d'una Divinità tutto spiritto; ond'è che essi non haino rappresentanti che le loro reti son fatte con tant'arte e maestria che superano di molto quelle de' popoli culti. Io taccio per onore il nome di questo missionario; ma dirò bensì che io trovo pochi viaggiatori che non sieno contraddittori aefloro ritratti.

diritto di quel d'un altro. Il re della China avrà un maggior dominio che non abbia un piccol principotto delle Moluche, ma non un più diritto, un più dominio; supponendoli in quel grado di signoria che approva la natura, " cioè che nasca " da diritto, non da violenza. , Un ignorante, un debele, un pevero avrà una minor quantità di proprietà fisiche che un dotto, un robusto, un opulento, ma non avrà un men diritto; " perchè " non avrà una proprietà non proprietà. .. Come un gran cerchio non sarà un più cerchio che un piccolo, ma bensì maggior cerchio. Donde seguita che nell'inegualità fisica delle persone, delle famiglie, degli stati può ben esservi un'egualità " di similitudine di proprietà, e perciò di di-" ritto.,, E che perciò sia così un'ingiustizia quella di violare le maggiori proprietà, come quella di violare le minori. Il che è provato pel senso della natura; non sentendo l'un uomo più dolore che l'altro, dove l'offese sieno eguali ed egualmente percepite.

§ IX. Se dunque per l'ordine del mondo abbiamo delle proprietà che ci distinguono e fissano nel piano in cui nasciamo e siamo allogati per l'ordine universale; saranno elleno queste proprietà de gius, diritti Questa parola jus, gius, diritto non suona altro, se non che essenza, proprietà essenziale che noi abbiano per ordine del mondo, e che la legge dell'universo ci garantisce. È perchè è proprietà obbligante, in detto da'Latini jus, succo sostanzievole; da noi, per rispetto alla legge, che è regolo, diritto. Ma noi abç

biamo queste proprietà siccome essenza; e le abbiamo per l'ordine dell' universo, e le sentiamo e ne siam gelosissimi: dunque ci sono per la legge del mondo raccomandate e garantite. È un contraddittorio il dire che l'ordine del mondo e la legge universale ci dia di queste proprietà, per cui siamo quel che siamo; che ce le faccia sentire ed amare; che ci faccia conoscere che per conservarle conservisi l'ordine, senza intanto volercele assicurare: perchè non può la legge dell'ordine non esser garante dell'ordine e di ciò che il costituisce. Dove è da avvertire che queste proposizioni sono connesse. Distinzione di esseri, dunque di proprietà: proprietà distinte, dunque ordine: ordine, dunque principio e fine e mezzi per quel fine: principio, mezzi, fine; dunque provvidenza: provvidenza; dunque Dio. E perciò se le mie proprietà nos son diritti, non son proprietà date e difese dalla legge dell'ordine mondano: dunque non v'ha legge d'ordine nè provvidenza, nè mente ordinatrice, e provvida. Ma vi è mente ordinatrice e provvida; dunque legge universale, ed ordine e distinzione di esseri e di proprietà e di diritti. E se alcun dice che nascono intorno a ciò, e possono esser mosse infinite astruse e profonde questioni da turbare il nostro intendimento, si può rispondere che noi non abbiamo intelletto da penetrare nel fondo della natura, ma abbiamo bastante forza da sentirne gli effetti e l'ordine. Or il costante ordine di questi effetti è per noi una regola generale (1); " per-

<sup>(1)</sup> E debbe essere ogni uomo che conosce le forze

" chè in tutte le scienze della natura non sono " che i fenomeni i più generali. ,,

§ X. Tra' diritti della nostra natura non si vuol mettere solo quello di esser sicuro delle sue proprietà, che dicesi diritto perfetto; ma quello altresi di esser l'uomo soccorso dall'altro uomo ne'suoi bisogni, quel del reciproco soccorso, il quale dicono diritto imperfetto: " parendo che "non si possa forzar altri a prestarcelo (t.)., Questo diritto si sente come gli altri; ed è fon-

della natura umana. Quel senso delle nostre proprietà, quell'amore che n'abbiamo, quell'elasticità che ei mette in moto ne'colpi di offesa, sono degli argomenti che conchiudono prr ogouno scaltro, potente, armato che sia, terma, term

(1) È l'idea che se n'ha ne' corpi civili, ne' quali di rado questo diritto vien sottomesso alle leggi, per avere illimitabili termini, onde il più delle volte non è capace di figura, o limitazione morale. Ma nella natura ba una sanzione così perfetta, come il jus stretto; non essendo mrno fuori della via della felicità l'inumno e cerudo, che l'iniquo. Ond'è che Gecorone assai avvedutamente ne fa una parte della giustizia naturale. L'evangelio n'ha fatto l'anima della legge cristiana, cusicche nel decreto di giustizia finale, s. Matt. XXV. le caussli, per cui dà la vita eterna, o l'eterna morte, appunto l'osservanza o trascuraggine del diritto di

soccorso.

dato su le seguenti proprietà della natura umana; e nasce da quelle come rapporto essenziale tra dati esseri: 1.º similitudine di natura reciprocamente bisognosa: 2.º moti energetici attraenti dell'uomo verso dell'altro nomo, come amore, amicizia, socialità, misericordia, piacere della conversazione umana, ecc. Perchè i moti repellenti, siccome odio, disprezzo, ira, crudeltà, timore, abborrimento, ecc., son moti di riverbero che suppongono sempre un urto antecedente, o un'ingiuria: 3.º vera e soda utilità che nasce immediatamente in tutti dal reciproco soccorso. Dond'è ohe il violare questi diritti, è opporsi a'rapporti che la natura medesima ha posti tra gli uomini. E di qui naturalmente è, che tutto il genere umano abborre per natura l'anime avare, secche, fredde, crudeli. La sola differenza che si può mettere tra' diritti perfetti, e quei di soccorso, è che richiedendo quelli che non si faccia, e questi che si faccia; e potendo ogni uomo sempre non fare quel che nuoce agli altri, ma non già sempre ed a tutti quel che giova; la obbligazione a serbare i primi è infinita, ma non può ceser già la seconda.

§ XI. Si chiede: Vi ha egli delle pene e dei premi connessi con la trasgressione, od osservanza di questa legge universale difenditrice de'diritti di ciascuno? e quali sono esse? Perchè ci debbe esser certo di non potersi dir vera legge quella che non è armata di pene e di premi, come priva di forza da muoverci. E dico che ve n'ha di due generi, intrinseche ed estrinscehe. L'intrinseche,

se ci piace di considerar le cose a sangue freddo, sentonsi in quel medesimo tribunale, in cui è promulgata la legge di natura, serba i diritti di ciascuno, e ciò è nella coscienza; perche ogni violazione de diritti nostri è congiunta con uno immediato dolore e rancore d'animo, pena presentissima: la violazione de'diritti di Dio, cagionprima e governatrice di questo mondo, viene accompagnata da rimorsi, da paure, da una vita rilassata e disordinata dall'odio e persecuzione del genere umano, tutte pene atrocissime (1), finalmente l'offesa de diritti altrui è seguita dalla vendetta che gli offesi vorranno farne, dall'odio ed ira del corpo civile, dal timore e dagli spietati colpi di coscienza. Dove che l'osservanza de'diritti e de'doveri, e la pratica della virtù porta sempre seco sanità e tranquillità di natura, ed amore e beneficenza degli altri uomini: e queste son pene e premi intrinseci e connessi alla natura.

§ XII. Ma quelle è più mirabile nell'ordine degli uomini, al che non guardano gli stolti ed i viziosi che assai di rado; che i vizi e le scelleraggini d'un uomo, d'una famiglia, d'una repubblica servono sempre come istrumenti di premioalla sapienza e virtù degli altri; e la sapienza e-

Genovesi, Diceos., vol. I.

<sup>(</sup>t) La maggior pena che gli antichi Greci credeano potersi dare ad un malvagio, è quella che dice Nestore nell'Iliade, lib. IX. v. 63. Αρράτορ, ἀλθμιτος, ἀναςτος, un che non ha più tribù, ne gode la protetione delle patrie leggi, è non ha più famiglia. È l'interdictus gint et aqua de Romani, scomunca terribile. Or ogni empio è di questa fatta, subito che viene a conoscersia.

virtù di questi a punire la stoltizia e malvagità. di quegli altri. La sciocchezza, la scioperataggine. il lusso, la gola, i delitti di una famiglia arricchiscono quell'altra che sarà savia, prudente, temperante, astinente, giusta, umana, gentile: e la sapienza e virtù di questa trarrà il gastigo su quell'altra infingarda o cattiva. In niuna parte del mondo è ciò da vedersi più chiaramente, quanto negl'interi corpi politici. Finchè un popolo sarà savio, industrioso, pio, giusto temperato, nemico del pazzo lusso e de'delitti; il vedrete prosperare ed andare a quel grado di grandezza e felicità, di cui son capevoli gli uomini. Come viene a decadere da quelle virtù, ed incomincia a regnarvi il mal costume; discioltasi l'unione fra le membra. nascono delle invidie, degli odj, un'infinità di delitti, di mutue oppressioni, guerre civili, ecc.; ed allora la caduta e la miseria è imminente. Questa è la storia delle persone, delle famiglie. delle repubbliche del genere umano. Tal è la legge immutabile del mondo. Non ci mostra ella dunque chiaramente i premj e le pene intrinse-che della virtù e del vizio? Si vuol esser cieco fin degli occhi della fronte per non vederlo, e pazzo furioso per non essere commosso.

SXIII. Ne si vogliono men temere le pene estrinseche, ed amare i premi promessi fuori della presente vita. Tutte le nazioni, anche le più selvagge, son persuase d'un altro stato di vita, felice per li virtuosi, misera per i malvagi. Una opinione tale, cioè di tutti i tempi e di tutti i luoghi, può egli prudentemente ripularsi una chi-

mera? Io non so, come si pensano i nostri spiriti forti: me scuote il senso del genere umano. E perchè noi sentiamo più che intendiamo il mondo, mi par gran temerità non far conto niuno di quel che sentiamo, per motivo di quel che non intendiamo (1). Oltrechè ella ha de' fondamenti nella natura medesima: 1.º questa mente che in noi signoreggia, non mi sembra di poter essere della natura de' corpi che si sciolgono, e periscono. Se dunque resta, convien che abbia una vita conveniente alla sua virtù o al suo vizio; come potrebbe l'ordine di quell'altro stato essere essenzialmente differente da questo, essendo le medesime sostanzo ordinate? 2.º Dio, provvido governatore di questo mondo, lascerà egli impunita la malvagità, qualche volta quaggiù non così gastigata, come si meritava; e senza premio la probità delle volte fra noi non avente altro premio che la coscienza della virtu? Non si può accordare con le idee, che tutti abbiamo della divinità. E se quelle idee non

<sup>(1)</sup> Ho udito dire ad un uomo, per altro di spirito, che l'immortalità della mente è un problema dimostrabile da ambe le parti. Questo detto sembravagli bello, ed è stolto. Un punto dimostrabile dal si, e da mo, o non è dimostrabile da niuna parte, o è falso per un verso: la legge de ripugnanti, di uon poter essere ambidue veri, è una legge immutabile della ragione umana. E nondimeno voglio accordargli questo pensiero. Allora A dimostrato pel si e pel no, sarà A meno A, cioè zero. Nel qual caso io non so perchè un malvagio ha più a fidare nel no, che nel si; o un buona temere più del no, che confidare nel si. Il contrario è contra le regole de' probabili, cioè della prudenza e della buona logica.

son delebili dalle menti degli uomini, neppure de più coraggiosi, cioè a dire de più stolti, elleno genereranno sempre una speranza piacevole o un inquieto timore nelle menti umane, da aggiungersi a quei premi e pene che porta seco la natura medesima della virtù e del vizio.

6 XIV. Da ciò che si è detto ci debbe esser manifesto: 1.º che come tutti gli esseri animati e ragionanti hanno distinte proprietà, così hanno distinti diritti o facoltà e potenze date loro dalla legge universale: 2.º che gli esseri intelligenti sono in grado di conoscere tali diritti per sola riflessione nascente dall'interne sensazioni della coscienza, perchè la proprietà si sente anche senza argomenti. Quindi è, com'è detto, che la natura umana di per se, non altrimenti che i corpi elastici, risalta, come viene ad essere anche leggermente percossa: 3.º che la legge di natura, o sia la legge dell'ordine di questo mondo, legge eterna ed immutabile, assicuri a ciascuno questi diritti: 4.º che son destinate delle pene contra i violatori, e de' premi per coloro che la osservano: 5.º finalmente che la legge generale, a cui si vuole appigliare l'uomo giusto ed onesto, non sia che una, semplice, sentita naturalmente da ognuno, serba i diritti di ciascuno: e se gli avrai violati, studiati di rimetterli nel primo grado.

§ XV. Dunque questa legge comanda che si serbino i diritti di Dio, i diritti nostri, i diritti degli altri a noi per natura eguali. Questa legge è vera, perchè fondata su la natura; è chiara, perchè sentita per la coscienza di tutti, yiya, ripugnante all'offese, ioquieta ne mali degli altri; è certa, perchè si potrebbe egli dubitare, se noi ci siamo? e se siamo quel che siamo? ed incatenati nell'ordine del tutto? se sentiamo quel che sentiamo? è obbligatoria, perchè è infelice chi le si oppone, sia in offendendo, sia in non soccorrendo; è tremenda, perchè è la volontà dell'autore istesso del mondo, la quale anche i più caparbj empj è forza che temano qualche volta, come lasciano operar la natura libera da'loro fantastici sistemi e dalle violente passioni (1).

6 XVI. Chiedesi, perchè la legge di natura dee aversi per immutabile? Al che è facile il rispondere: 1.º questa legge non è che l'eterna rispon di Dio, creatrice, ordinatrice, conservatrice di questo universo: ma la ragion di Dio è sempre la medesima. Muterebbe il piano e il disegno del mondo la argiora immutabila? "Questo non "sarebbe differente dal dire, Dio rimuta sè me"desimo, e questo Dio cessa di esser Dio (2):,,

(1) È un gran detto e formidabile per chiunque non è matto, scriptum est, quoniam non ineidetur dominus. Potrebbe egli stravolgersi il corso del mondo?

<sup>(2)</sup> Di qui è che nessun teologo, se non per avvenura qualche ignorante foreuse, curialista, casista, ha mai detto che possa Dio dispensare dalla legge eterna e naturale, secundum pracentem providentiam, come parlano gli scolastici, cioè nel presente sistema e piano del mondo. Ed intanto alcuni ridicoli ed empi glossatori e curiali banno fatto alla santità veneranda dei Papi la più atroce e sanguinaria ingiuria che si facesse mai ad uomo, senza esserne stati gastigati, come meritavano. La glossa nel cap. si quando 15, quaest. 6 del decreto di Craziano dices dice enim quod (Papa)

a.º la legge di natura è quella che incatena tutti gli esseri di questo mondo, portandoli al suo fine; ma l'ordine di questo mondo, quanto ci è noto per le memorie di tanti secoli, è sempre il medesimo. Le leggi de' corpi celesti, le leggi degli elementi, le leggi e forze di ciuscuna delle cose di questa terra non variano giaminai nella loro essenza, ancorche a noi si presentino sotto un'infinità di diverse modificazioni. Ora le leggi fisiche del mondo sono il fondamento, su cui poggiano le morali : 3.º l'uomo è sempre il mede-Bimo in sostanza, ha sempre il medesimo principio e il medesimo fine, ed i medesimi rapporti e bisogni; dunque la regola che il conduce a quel fine, regola nascente dalla sua essenza, e consistente ne suoi rapporti infilzati nella corda del mondo, è sempre la medesima. Il mutarsi sarebbe volere che gli uomini fossero quel che sono, e dove sono, ma non avessero fra loro sempre quella ragione che nasce dalla loro natura, come chi dicesse, che il 4 fosse 4, e il 2 fosse 2, ma la ragion fosse del triplo, del sestuplo, ecc., proposizioni impossibili, percho contraddittorie. E questo fa che la legge di natura sia stata sempre sentita dagli uomini in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in ogni stato e per ogni differenza che l'educazione mette tra gli uomini.

§ XVII. La legge di natura ci si promulga

contra jus naturale potest dispensare. Fagnano dice che il Papa est major Apostolo; nec Petri praeceptis adstringitur, che sono i precetti evangelici, e questi la legge eterna, nel can. sesto de bigamia, n. 16, 17.

nel tribunale della coscienza; non è dunque ne idea, nè potenza, ma interno senso. In fatti ogni uomo, purchè non sia prevenuto ed occupato dalle tenebre dell'ignoranza, e da'vapori delle passioni (1), sente che non si vuol torre ne i diritti al padron del mondo, ne i suoi a sè, ne gli altrui agli altri. I primi fatti iniqui d'ogni uomo, finchè non sia incallito al male, combattono con la natura tremante e palpitante, e lasciano sempre o un rimorso, o un'alienazione di mente. Non si è contento che quando si è veramente virtuosi. E questo vuol dire che la legge di natura, legge di giustizia, di probità, di socialità, di amicizia, è un sensoindelebile, e la prima natura dell'uomo (2)

Φῶς ἐν τῆ σχοτία φαίνει, καὶ ἡ σχοτία ἀυτὸ ου κατέλαβεν. Joan. 1. 5. Lux in mundo lucet; et tenebrae eam non comprehenderunt.

<sup>(2)</sup> Se questa è la prima natura dell' uomo, dirà taluno, donde è egli che la massima parte delle persone o de' popoli son brutali, feroci, ladri, rattori, fraudolenti, animali, ghiotti, beoni, libidinosi, superbi, ambiziosi, amanti di opprimere quei della medesima spezie, e di sedere altamente sul dorso di animali razionali fatti divenir quadrupedi? La risposta di un filosofo è fatta e bella (comeche altramente dovrebbe rispondere un trologo) dall'enucazione, dalla piegatura che accidentali cause han dato alla natura. La necessità obbligò da prima alcune persone ad esser crudeli: l'uso pian piano si dilato e prese il luogo della natura. Si corruppe la religione primitiva per coprir co'nuovi culti quei vizi che erano cominciati a piacere a poche persone. La coltura de' popoli in vece di lavorar su la natura, lavorò su la crosta della natura, e fini di subbissarla. Quando Americo Vespucci scopri il Tucatane trovò de' popoli semplici, temperanti, liberi, lieti, amichevoli, compassionevoli a cui erano ignoti i vizi e le

E quelli che stimano che tutto ciò sia un puro effetto dell'educazione, non considerano che l'educazione è conseguenza della natura: come se alcun dicesse che i frutti degl'innesti non sono che de'rampolli annestati, senza riflettere che il succo e il vigore di quei rampolli non viene che dal tronco.

XVIII. Da tutto ciò si comprende di leggieri che in natura queste parole giusto, oneste, virtu, utile, interesse, non si possono se non stoltamente disgiungere. Se il serbare intatti i diritti di Dio, i nostri, quelli degli altri, è la giustizia, ella è altresì l'onestà e la vera virtù morale. E se questa è la legge dell'equilibrio tra la forza concentriva ed espansiva, e questo equilibrio solo può fare la nostra presente felicità, ella sola è il vero utile, è il vero interesse nostro. Se l'ingiustizia non è che l'offendere i diritti o del padrone del mondo, o di noi medesimi, o degli altri, questo medesimo sarà il vizio. E se questo tende a sconcertare le nostre primitive forze, a metterle in contrasto ed a trarci al dolore ed alla miseria; il vizio non può giammai essere vera utilità. So che vi sono degli uomini da ostinarsi contra il senso della loro natura medesima, e da

scelleraggini de'popoli che diconsi culti. Si chiapparono; servirono a satollar la libidine degli Europei; e poiché furono spogliati ed ingiuristi si sottoposero alle carrette, agli aratri, alle some, come buoi, muli, asini; si faccamo perire sotto la fatica e le bastonate senza niuna misericordia. Gli Americani divennero dalla parte loro anch'essi fiere. La prima natura dunque è l'umana, la seconda la ferina,

chiamar felicità quella che non è che miseria. A costoro potremmo noi dar maggior gastigo, quanto è quello di questa loro caparbietà? Perchè io non iscrivo ne per li bruti, ne per quelli; ne quali è guasta la macchina e la fantasia, e la ragione è fuori del sense comune. A questi stolti mi basta ridire in due parole, fata volentem ducunt, nolentem trohunt. Chi è tanto o savio, o matto che saprà, o ardirà di arrestare il corso dell'universo? Noi vi siam sottomessi, stolti o savi, vo-

gliamo o no, a marcio nostro dispetto.

6 XIX. Potrebbe alcun qui dire: Val tanto dunque regolar la vita con la massima dell'utile. SE PIACE, EI LICE; che del giusto, SERBA I DIRITTI? Rispondo che no; perchè la massima serba i ni-BITTI, non è in teoria soggetta a veruna incertezza, dubbio, falsità, per esser ella semplicissima, dove non si prenda per diritto che quel che è in proprietà di ciascuno, siccome andando per innanzi si conoscerà meglio; cosicchè se vi è qualche oscurità o confusione, è in sul fatto e nella collisione de'doveri, non su la regola. Ma l'utile è sempre per noi un' idea complessa della vera e della falsa utilità, composta di tanti rapporti, e soggetta a tante alterazioni per riguardo delle nostre passioni e della moltiplicità de particolari interessi che non potrebbe essere una regola costante e sicura. " L'uomo che in questo caso " sarebbe la regola dell'utile, cioè la regola della " regola, essendo un vero Proteo per le infinite " modificazioni, così fisiche come morali che " preude ogni di, non avrebbe più regola certa,

"e da afferrar con sicurtà della sua vita e della " sua felicità. ,, Non è dubbio che la giustizia e la virtù non sia il vero utile di ciascuno, se quel che è detto è così manifesto, come credo di esserlo: ma l'idea dell'utile essendo soggetta a tanti cambiamenti, quante sono le persone, le famiglie, le nazioni ed i tempi, i costumi, gl'interessi loro momentanei, potrebbe di leggieri abbagliare per la sua ampiezza e varietà; ed anzi di giovarci nella condotta della vita, rovinarci da fondamenti, facendoci appigliare a quello che non è che apparente o momentaneo utile.

6 XX. Merita qui finalmente che si osservi che presso a'popoli greci e latini, donde è a noi venuta l'umanità, l'idea di giustizia non è stata mai che quella dell'egualità tra le azioni e i diritti: e ciò è la regola dell'equilibrio che è detto. Perchè la parola justitia appresso i Latini è una parola astratta da justum, come aequitas da aequum: e tanto il justum quanto l'aequum non significò da prima che egualità fisica, matematica. Ma chi dice eguale ed egualità, dice nocessariamente una regola e misura, a cui combaciandosi un'azione, venga a generar nell'animo l'idea di egualità; perchè subito che uno dice la tal cosa è eguale, si domanda, a che? Ora la regola e misura, dell'egualità morale è il jus, cioè la proprietà di ciascuno (1). I filosofi greci chiamano

<sup>(1)</sup> La giustizia, dicono i filosofi romani, è il dare a ciascuno jus suum; hanno dunque avuto il jus per regola; e la giustizia è l'egualità misurata sul regolo del jus.

ison quello che i latini nequum et justum; e l'astratto è isotes, egualità. L'ison de' Greci non fa neppur esso da prima che egualità fisica, aritmetica, geometrica: ond'e isopedon un piano, come aequora a' Latini, detto così dal potervisi da per tinto adattare una retta. Poi divenne idea d'egualità morale, il cui regolo era il nomos, quella porzione che è propria di ciascuno, cioè la proprietà; d'ond'è che il nomos fu legge, cioè regolo dell'isotete. o egualità, giustezza. Son notabili due luoghi di Omero nell'Iliade XII, uno al v. 423, l'altro 435. Nel primo induce per un paragone due contadini litiganti mepì 'tone, del giusto, non già d'egualità di porzioni, ma di diritti, affinche l'uno non usurpi l'altrui. E nel secondo ci descrive una donna che pesa alle bilance la lana che ella ha per altri filata, e nel pareggiare le due lanci usa con molta considerazione il verbo isazo, che significa quel fare che i due pesi sieno in perfetto equilibrio. · E perchè la perfetta egualità delle cose a'loro modelli fa che loro non manchi nulla; quindi ancora è, che in Omero tutte le cose perfette si sien dette "irzi; il che non inteso da molti, il ' đais 'lon, aomis 'ion, vaus 'lon, ecc., han tradotto un egual convito, un eguale scudo, un'egual nave; dovendo tradurre un pranzo compito di tutto punto, una perfetta nave, uno scudo fornito di tutto quel che è necessario a renderlo perfetto secondo il regolo dell'arte. E così sembra che questa nozione di giustizia, dell'esser ella riposta nel perfettamente combaciarsi le azioni cogli altrui diritti, sia in teoria un sentimento di tutto 76 LIE. I, UAF. AT, il genere umano (1) " ancorche violato spesso d'average gravi mali e miseria " nella pratica, ne senza gravi mali e miseria " delle parti. ,,

## CAPITOLO IV.

Quali azioni umane sieno sottomesse alle leggi morali, e come.

§ I. Benchè la legge naturale ordini, incateni, meni uniformemente tutte le parti di questo mondo, grandi e piccole, animate ed inanimate, corpi e menti, conducendole armonicamente al gran fine che è il bene universale; nondimeno non rovesciando ella, nè guastando le particolari nature, ne gli essenziali loro rapporti, ma a quelle per così dire acconciandosi e combaciandosi; seguita che le ordini e meni in distinti e diversi fili, secondo che le diverse loro proprietà richieggono; ancorchè poi le particolari fila non formino che una catena medesima, ed un tutto per ogni parte perfetto e concorde, quanto la legge di cor-LISIONE permette (2). Così i corpi inanimati, siccome i globi celesti, son conservati nell' ordine, e

<sup>(1)</sup> Era la massima di Pittagora, τὸ δὲ ζυγόν μὰ ὑπὲρβάινειν τοῦτο τὸ 'ίσον καὶ δίκαιον, il non disquilibrare il perno della bilancia è per appunto quel che dicesi equo e giusto. Merita perciò molta lode e stima l'opera, la giustizia naturale di Massimiliano Murena, nostro giurcconsulto, fondata per appunto su questa idea di giustizia, opera dotta ed erudita assai. (2) Vedi la prima parte della metafisica italiana.

menati al ben comune per le sole forze centrali: i corpi animati, ma irragionevoli, siccome le bestie, per le leggi di sensazione, che noi diciamo istinti: gli esseri intelligenti e liberi uniti a'corpi. benche, in quanto circondati da materia, sieno soggetti anch'essi a tutte le leggi meceaniche dell'iniverso; nondimeno nelle loro libere azioni vengono ordinati e diretti all'armonia per la legge di ragione, senba L'EQUILIBRIO CON SERBARE I DRITTI, della quale è detto; a cui vogliono afferrarsi, e tenervisi stretti, per esser costantemente nell'ordine e nello stato del minimo de'mali. E perchè la nostra ragione e libertà signoreggia in tutto il resto dell'uomo, dove immediatamente, e dove per mezzane e frapposte cagioni; quindi è che tutto quel che è nell'uomo, tutto quel che patiamo o facciamo debba essere regolato dalla medesima legge se vogliamo essere nella trauquillità. "In tutti " i paesi del mondo troverete che nell'immagina-" zione del pubblico, stolto ed infelice si recipro-" cano, come savio e felice. Or ninno è savio, " se non per conoscere e serbar la legge di ra-" gione, cioè del calcolo de'rapporti; e niuno " è stolto, se non per ignorarla e violarla. "

§ II. Per poter meglio cio intendere, è da considerare che tutti i moti di animo e di curpo che in noi nascono per qualunque si sia cagione, si possono rapportare a due generi, azioni e passioni. Azione addomandasi ogni nostro moto proveniente da un principio attivo a noi interno, cioè delle forze di quel che ci anima: e passione quei moti che in noi si generano da cagioni esterne,

sia che esse agiscano immediatamente sul nostro corpo, sia che non operino di per sè che nella fantasia e nell'animo, donde poi scorrono nelle membra dei moti consentanei. Si pretende che vi sieno due generi di passioni, altre appartenenti più a noi che alle cagioni esterne, siccome sono i moti degli affetti umani, di amore, di timore, di maraviglia, di sdegno, di compassione, di avarizia, di ambizione, ecc.; ed altre che convengono più alle cagioni esterne che a noi, come la vista, il suono, l'odorato, ecc. Questa era la teoria di Renato. Ma questa teoria è falsa. Tutte le passioni ci vengono da cagioni esterne, sebbene non tutte ad un modo e pel medesimo canale. Certe nascono dall' urto, percosse, pressioni, frizioni de' corpi circomposti sul corpo nostro, come sono le seconde: ed altre dalle forme o immagini che, venendoci di fuori anche elleno, commuovono prima la nostra fantasia, e quindi per la fantasia la tela nervosa, il sangue e tutta la natura; del qual genere sono le prime.

§ III. Siccome si distinguono due generi di passioni, così dal medesimo volgo de filosofanti si son distinte due sorte di azioni che chiamano meccaniche e morali. Le meccaniche nascono da una forza insita nel corpo, com'è la vegetazione, i moti animali del cuore, del polmone e di altre parti della nostra macchina, l'azione dell'elasticità delle fibre, la sequestrazione degli uniori, ed il lor giro, ecc. Le morali provengono dalla nostra macgione e libertà, dette perciò umane e volontarie, cioè azioni che si fanno con consiglio e

deliberatamente. Ma si sa per la fisica che quelle che chiamansi azioni nieccaniche, non sono che pure passioni; perciocche nascono più da forze corporee esterne, siccome dal lume, dal fuoco, dall'etere, dalla pressione dell'aria, che da agente intrinseco (1).

6 IV. Dunque, a parlar propriamente, non vi sono in noi altre azioni che quelle che nascono dalla ragione e dal libero arbitrio o sia forza elettiva. So che anche su di queste siesi disputato molto e disputisi ancora, non avendo noi che un senso assai confuso di quel che si chiama azione. Perchè, dicesi, possiamo o no esser liberi, tanto da esser principi primi e indipendenti di queste nostre azioni? perocche essendo tutti persuasi che non vi sia cagione nessuna nel mondo che possa nè essere, nè operare, se non in vigore della cagion prima; sembra che queste che noi chiamiamo propriamente azioni, non sieno anch'esse, a parlar da filosofi, che passioni, cioè effetti di una cagione universale che in noi le produce secondo le regole del suo disegno (2). A me, cui non piace

<sup>(1)</sup> Perchè non è ancora dimostrato se il principio dell'elasticità sia o no il fluido eterco che penetra tutti i corpi. E quei che il rifondono all'attrazione universale, per far la corte al cavalier Newton, non badano che questo filosofo medesimo e prima non avea a l'attrazione per causa, per frnomeno, ancorché unia versale, e cagione di molti altri fenomeni ne poi sopettava che l'attrazione universale potessa progypire dall'istesso principio del fluido eterco. Vedi le sue Ouessierio iotiche.

<sup>(2)</sup> Vedi l'autore dell'opera, Actions de Dieu sur les créatures.

in fatto di morale sottilizzar troppo, e andareagli invisibili, il domandare, siamo o no liberi, parmi quanto il domandare, sentiamo noi o nod'esser intelligenti, e dotati d'una potenza di agire secondo gli appetiti nascenti dalle forme del nostro pensare? Che se siam certi per internacoscienza di sentire, di pensare e di appetire; perchè not saremo di sentir, di eleggere? perchènon siamo men consej ed internamente convinti di questo che di quello? Nelle cose di questo mondo noi sentiam meglio gli effetti delle sostanze che non possiamo comprenderne il fondo, nè l'infinita catena di cause donde dipendono; e questi effetti sono da aversi per prime cagioni fisiche e regole naturali di quegli altri che ne seguono. Lo spinger l'occhio fino nell'antecedente eternità, oprofondarlo nell'abisso della incatenatura dell'universo, non è fatto per noi. E quando mi si oppone l'azion generale della prima cagion del mondo, rispondo che poichè niente si fa, nè si può fare senza la sua forza e direzione, e che io nondimeno son conscio di esser libero, son io una causa, ella una concausa; e perciò vi debbe essere un modo da ben combaciarsi queste due cause. ed ana soluzione della proposta difficoltà, quantunque per la picciolezza della mia intelligenza siami ignota. Dee esser soddisfatto di tal risposta chiunque è persuaso della sua incapacità (1).

f (i) Il famoso Maupertuis nella sua giudiniosa lettera su le scienze vorrebbe che s' incarcerasse e mandasse alle cascamate ognuno che d'ogginnanzi ardisse di scrivere e disputare della quadratura del cerchio della das-

Dunque (per tornare al nostro proposito) se nonvi è in noi altra vera azione che il giudicare e l'eleggere secondo che giudichiamo, seguita che la legge morale, DA' A CIASCUNO IL SUO DIRITTO, non comanda immediatamente che a questa sorta di azioni, perchè non è giusto di comandare che

a chi può, o no obbedire.

§ V. I principi dunque " interni, generanti, " costituenti ., delle nostre azioni umane e morali, cioè di quelle azioni, di cui si dee dar conto ed esser risponsabile all'eterno legislatore, a noi, agli altri, e le quali meritano premio o pena, non sono che due soli, l'intelletto ed il libero arbitrio. Ogni azione, la quale non si derivi da questi principi, conforme che sia alla legge, o contraria, è più tosto un'azione macchinale, e passione rispetto all'animo, che un'azione umana: è al di fuori dell'atmosfera della moralità. Egli è vero che vipossono essere certe azioni miste, nelle quali parte ha la macchina e la forza degli oggetti esterni, e parte la ragione e la libertà; siccome son quelle che si fanno per una violenza di affetti, nascenti da certe forme repentinamente agitanti e scomponenti la natura. Ma perche in queste azioni entra-

plicazione del cubo, del moto perpetuo della pietra filosofica, ecc.: io aggiungo, chiunque scrive più, i sul libero arbitrio; 2 su la predestinazione e grazia; 3 su .. l'accordo dell'arbitrio libero colla prescienza e colla grazia. Non basta egli ancora quel che si è scritto? Vorrei aggiungervi un po coloro che vanno in busca del perfettissimo de'mondi, senza volersi contentare di essere dove sono.

sempre per qualche porzione la coscienza ed il libero arbitrio, ancorche meritino qualche riguardo per quel che vi è di meccanico e forzoso (chi potrebbe non sentire le leggi macchinali?), non cessano però di essere morali, e con ciò soggette all'obbligazione della legge, " proporzionevolmente " alla quantità di volontà e di libertà che vi si " è mista...

6 VI. Qui ci si dira, cred'io: Non debb'egli l'uomo render conto al legislatore di niun moto meccanico, di niun appetito, di niuna passione? Questo non è differente dal lasciare l'impunità a tutte le scelleraggini, " che non son figlie che del moto " delle passioni. ,, Al che rispondo che, o si considera il moto meccanico, siccome puramente proveniente da fisiche cagioni interne o esterne; o in quanto vi ha parte la ragione e l'arbitrio nell'averlo prevenuto, acceso, portato avanti; o di non avere impedito quanto si poteva e conveniva, perchè non nascesse; o, nato, di non averlo ripresso nel miglior modo che era possibile, e governatolo a tenore della legge " di ragione e di convenienza " della natura umana. " Nel primo caso, quei moti non son soggetti che alle sole leggi corporee, delle quali niun uomo potrebbe esser astretto a render conto se non iniquamente; perchè chi può da me chiedere che io renda conto di quel che non è di me, nè della mia volontà, ma d'altri, cioè di cagioni forzose? " Questo sarebbe preten-" dere che io non fossi ne corpo vegetante ne " animale sensiente: vorrebbesi dunque ricrear a la natura, non governarla; il che è un furor

" pazzo e scelleraggine più universale che non " sono i mali che si vogliono correggere. ,, E quando si vede che alcune leggi puniscono i matti, o incarcerandoli o battendoli o cicatrizzandoli, non sono da aver per pene morali, ma per rimedi fisici, come si fa ne' morbi anche de' sani con dei salassi, de cauteri, delle scoriazioni, delle legature, ecc. Nel secondo, quelle azioni od ommissioni della ragione e dell'arbitrio son sempre sotto l'obbligazione della legge morale, come quelle le quali sono " in qualche maniera e per qualche maniera e per " qualche parte ,, nel nostro potere. S. Agostino chiede, quanto peccò Lot nel giacersi con le figlie; e risponde assai avvedutamente, non quantum ille incestus, sed quantum illa ebrietas meruit. Perchè essendo stata quell'azione fatta da un briaco, potea parer meccanica e fuori della signoria dell'animo. E perciò era solo a discutersi, quanto egli il buon vecchio avea conferito del suo a quella ubbriachezza " sia facendo, sia trascurando quelle cautele che gli conveniva adoperare. ,, E questa sembra la regola generale da giudicar dirittamente di sì fatti casi. Che se Licurgo puniva due volte i delitti d'ubbriachezza, non era già per punire i moti animali ed irragionevoli, ma per avvezzare i cittadini alla temperanza: erano dunque, torno a dire, rimedj, non pene. E le azioni noxali dei Romani nelle bestie, erano pene de' padroni, per insegnar loro la diligenza, la circospezione e il rispetto che debbe avere l'un uomo a' diritti degli altri. Come i vivicomburj degli animali che avean servito a' bestiali appetiti degli nomini, erano nella

legge mosaica indiritti a spaventar la fantasia dei razionali, la sola fucina, dove o prende corpo o si affila la libidine ed ogni passione.

si affila la libidine ed ogni passione.
§ VII. E qui mi viene in acconcio di considerare quanto importi, perchè l'uomo serbi costantemente la legge morale, ed a quella avviticchiato si conduca diritto al suo fine, non solo di mantenere tranquilla la sua ragione ed obbediente l'appetito; ed i muscoli e le membra del corpo esercitate al travaglio; ma di studiarsi eziandio di render quella ogni giorno più chiara e savia, e di far l'appetito docile e il corpo paziente di fatica metodica. Perchè non è possibile che si vegga la legge, cioè la regola de rapporti nelle tenebre della ragione, o che vi si attacchi, dove l'appetito venga caparbio e indomito, ed il corpo aspernante di moti metodici. E perchè quella forza abituale d'intendimento, che è detto lume e sapienza, e quell'abituale docilità deil'appetito ed obbedienza del corpo non sono che virtù; conciossiachè virtù e forza abituale suonino, com' è detto, il medesimo: seguita che l'uomo non possa schivare gli errori ed i mali che ne derivano, se non pel solo uso di si fatte virtù intellettuali, morali, meccaniche, rendute natura per la continua disciplina e per l'ostinata voglia di conformarvisi. " Ed in " ciò distinguesi il savio dallo stolto, che è quanto " dire il felice dall'infelice. (1) ,,

<sup>(1)</sup> È la differenza sensibilissima che tutta la storia umana presenta a vedere tra' popoli savi e gli stolti, ed anche tra' tempi di lume e quei di tenebre. Paragonate

§ IX. Ma consideriamo più d'appresso la forza di questi principi. È detto che niun'azione viene di per sè sotto all'ordinamento della legge morale, se non quella che è razionale, cioè o nascente o regulata dalla facoltà cognoscitiva e dall'elettiva; delle quali due facoltà la prima entra a formare un'azione razionale col consiglio, e col deliberare, cioè col paragone che ella sa quest'azione con la legge; l'altra con eleggere liberamente il partito che ci va a grado. Il concorso della facoltà cognoscitiva in formare un'azione razionale e morale dicesi συνέιδησις, coscienza, come chi dicesse l'accozzare insieme e vedere ad un tratto più cose e pareggiarle fra loro; perchè in fatti quel paragone tra l'azione e la legge è un discorso sì corto che sembra più tosto senso, che raziocinio. Pur quando si voglia sviluppare, fia sempre un sillogismo, il cui principio è la legge serba i dibititi, l'applicazione il fatto, la conseguenza il giudizio, che ci assolve o condanna sul fatto, o ci stimola a fare o ad abbandonare l'impresa da farsi. Un ladro, dove non si abbacini nell'ipotesi, dirà nel suo cuore: non si vuol toccore il diritto di nes-

i popoli presenti d'Italia con quei dal dopo lo scioglimento dell'imperio romano fino al XVI secolo; e vedete se potete non inorridire. Quelle nazioni dunque, che, lasciando la vita sgherra, e da fiere carnivore vennera sub jura, creandosi un governo, de' giudici e delle leggi, siccome ispettori e protettori de' loro diritti, non pensarono che a questo; ancorchè, per la pazza libidine che poi si accese, i rimedi medesimi divenissero de' nuovi e maligni morbi.

suno; se dunque quel ch'io prendo è d'altri, fo contro alla legge, e sono nella pena della legge. È un raziocinio che naturalmente sa ognuno che commette un'ingiustizia o una disonestà, il quale non si può non sentire, se non da chi non sente i palpiti del cuore (1).

n paipti dei cuore (1).

§ X. Si son distinte diverse sorte di coscienze, o per la diversità dei principi o per la varia maniera, di applicarli e di giudicare delle nostre azioni, le quali noi accenneremo brevissimamente "più servendo al costume che alla filosofia; e perchè divenute lingua popolare, i giovani filosofi e divenute lingua popolare, i giovani filosofi o malvagia, e questa in due maniere o in abito o in atto. "Quell'uomo, il quale è abituato al bene "o per temperamento della natura o per avervi "lungo tratto modellato il cuore a forza di considerazioni e di azioni, , per modo che sembri naturalmente abborrire dall'ingiustizia, dall'inumanità e da ogni aspetto di vizio, dicesi avere

<sup>(1)</sup> Si dice che è effetto di timore; ed io dice che à effetto de rapporti dissonanti dalla natura. Fino a che non si è incallito l'orecchio a certe stridule e dissonanti voci, tutti i nervi s'aggriczano all'udirile; efinchè non si è per lunga stagione avvezzo alla iniquità, sentesi aggrinzare il cuore nell'imprenderle, non solo nei popoli sotto delle leggi civili, ma ne' selvaggi medesimi. Effetto dunque di natura, non di prevenzione; a mon altrimenti che s'inorridisce per forza di rapporti a guardare il capo di Meduas; e sentesi piacevolmente dilatare il cuore per la medesima cagione al guardare un allegro e festevole ballo di bellissime ninfe leggia-dramente y estite ed inprihandate.

una coscienza buona abitualmente. E questa costituisce propriamente l'uomo giusto ed onesto: perchè non è da ritrovare niuno scellerato, a cui qualche volta non piaccia un atto di virtù. Ma se egli si diletti dell'iniquità e della pravità, e vi sia per lungo uso incallito, facendo poco o niun conto del senso della natura (1); dicesi avere una coscienza malvagia abitualmente, ed è il vero iniquo e cattivo ed abominevole uomo, come fu Tiberio ed infiniti altri a lui simili. In particolare poi ed in atto la coscienza dicesi buona, come non ci rinfaccia nulla di contrario alla legge: è macchiata, se ci rinfaccia qualche delitto o vizio. Come non vi è uomo quaggiù tra noi, il quale sia per ogni verso e costantemente nè buono nè malvagio; così un atto o due e di rado, di bontà non renderanno buono il cattivo; nè qualche debolezza, o trasporto, e scapolata renderà tristo ed iniquo un uomo giusto e dabbene. Al che si vuol diligentemente badare nel giudicar delle persone;

<sup>(1)</sup> Perchè anche i più incalliti il sentono, ma vi frappongono sempre un ostacolo che impedisce di scopiare. Pammant et faciunt, era · la frase di Tacito. Il Canadesi piangono quando ascrificano un nemico. Hennepin. a Gli Ateniesi dannarono Socrate, e quindi il piansero e l'onorarono di una status; cioè quando le ostanti cagioni, per cui in natura veniva ripressa, la gelosia, il timore, la superstizione, l'ira accesa da' delatori si dileguarono. Questo prova che la natura dell'uomo non è no iniqua ne crudele; e che la crudeltà e l'iniquità vien da cagioni aventizie alla natura che la premono, e non lasciano sbucciarne quel che ne dovrebbe. ?

perche chi volesse trovare un uomo senza difetto alcuno e magagna, e lindo di pennello, vorrebbe trovare un globo tra il genere de' poligoni.

§ VIII. È una verità conosciulissima che la buona coscienza, ed intendo dell'abituale, disserisce poco dallo stato della presente nostra selicità. È un piacere puro e grande quel

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.

Dunque la mala coscienza abituata è il massimo de mali di questa terra; ancorchè a certi paia che i tristi uomini e facinorosi se ne curino poco, guardando più all'esterno delle persone che a quel che passa nel cuore, nel quale solo può rinvenirsi la sede della felicità e della miseria, perchè in quel solo sentonsi i piaceri e i dolori. Nel rigoglio della vita giovanile quei pungoli della coscienza de' malvagi, ancorchè dilaceranti, vengono nondimeno ad esser in certo modo sopraffatti dalla quantità di azione e dalle infinite esterne ed interne occupazioni che si danno i cattivi. Ma come quest'azione viene a scemarsi e rallentarsi, quei rimorsi s'accumulano, riprendono tutta la forza ed opprimono lo spirito. Di qui è che voi non troverete facilmente un facinoroso, che, fatto vecchio o cagionevole, non venga pensieroso, malinconico, taciturno, e che non mostri in faccia le furie vecchie e spietate che gli dilacerano l'anima; dove che gli uomini dabbene, e stati giusti e compassionevoli di altrui, tanto più son soddisfatti e tranquilli, quanto più il bollore delle passioni ya raffi eddandosi.

& XI. La coscienza che previene l'azione o l'omissione, prima consultando che si adoperi (il che è proprio del savio ed onesto nomo), dicesi antecedente. Ma se ragiona poichè si è satto o tralasciato, come sogliono fare gli sciocchi ed i viziosi, e dire, cosa fatta capo ha, dicesi conseguente. La coscienza antecedente non può esser figlia che d'una savia educazione, dura, severa, continuata per lungo tempo ed abituata alla massima, non si vuol niente fare nè dire, se non sia prima ben discettato ed esaminato nell'animo suo: ma la conseguente nasce o da un caldo di natura, che porti altruì prima a fare che a consultare, o da trascurata educazione; perchè l'uomo non può essere niente di buono senza disciplina, la quale come manca, egli è sempre ragazzo; avendo molto moto, e poco o niun consiglio. La coscienza antecedente, il cui principio è una legge vietante, come non spergiurare, non calunniare, non fare ingiuria a chiechessia, chiamasi revocante per l'effetto che produce su l'animo; ma se il principio sia una legge precipiente, siccome ama il padre e la madre, soccorri al bisognoso, rendi il deposito, perdona le ingiurie, dicesi istigante per la medesima ragione. Finalmente se la legge e permittente, come sérviti de' tuoi diritti in quel modo che più ti torna in acconcio, addomandasi ammonente. Il suo abito dicesi prudenza, madre e balia d'ogni virtù.

§ XII. În oltre la coscienza può essere vera o erronea, certa o probabile. Quando la legge è vera e ben intosa, e giustamente applicata ad un

definito e circostanziato fatto, l'illazione dicesi vera e necessaria. Ma se sia o falsa la legge o male intesa, o falso il fatto o mal tirata la conseguenza, la coscienza è erronea. Il consumare le nozze con una vergine, dicono alcuni Indiani, è un'impurità innanzi a Dio: si vuol dunque lasciar le primizie a gente impura. Coscienza che pecca nel principio, come quell'altra de' Maomettani, è da scannarsi o bruciarsi per amor di Dio chiunque non è maomettano (1). Ma la massima parte delle coscienze erronee viene dalla non giusta applicazion della regola; peccando la maggior parte delle persone più nell'ipotesi che nella tesi, perchè i principi del giusto e dell'onesto son pochi e sentiti nell'animo. Ma essendo i fatti umani come corpi d'infinite facce, e niun'azione potendo esser giusta, se non quella che quadra alle leggi per tutti i versi, dond'e il dettato bonum ex integra causa; egli non è agevole a farsi, e la maggior parte degli uomini non risguardano le loro azioni che per un lato. Così voi, a domandare anche gli assassini, non troverete nessuno che vi dica in tesi, è giusto lo spogliare altri del suo; e s'egli il fa, vi dirà che il bisogno, l'altrui sevizia o ingordigia, le circostanze del tempo, del luogo, ecc., sieno un'eccezione alla regola. Niun vi dirà, egli è lecito far del male a' nostri simili; ma ve n'ha

<sup>(1)</sup> Cristo dice (Jeann. XII) che non è venuto a giudicare il mondo, ma a salvarlo: e se alcuno e giudicato e dannato per chiuder gli occhi al lume, si giudica e danna da sè. È non è venuto a perdere, ma a salvare. (Luc. 1X.)

infiniti, i quali cercano, per una pazza avidită, di possedere più di quel che loro bisogna; al qual modo lasciano molti altri ignudi e mendici, senza intanto farsene uno scrupolo al mondo. Finalmente Lucrezia romana ammazzandosi errava nella conseguenza. Ella era nell'animo suo rea d'adulterio, perchè l'aver condisceso fu un'azione mista; ma non era giudice di sè stessa, nè poteva (almeno nel corpo civile) punire il suo delitto con le sue mani.

§ XIII. Si è controvertito, se la coscienza erronea sia da seguire, e se pecchi colui che vi si oppone. Sembra che la domanda medesima faccia orrore ad un'anima ben fatta. L'errore potrebbe essere la regola della vita diritta e giusta? Pure è da rispondere, che se l'errore è vincibile e volontario, è reo colui il quale si regola con sì fatta coscienza. Niun error volontario e vincibile può sottrarci dalla legge, perchè la legge per appunto ci si dà, affinche scuotiamo la nostra sonnolenza, Ella è una verga diritta pendente su la testa dei mortali, e minacciante. Ma se l'errore è involontario ed invincibile, è reo colui che opera altrimenti; non perchè l'opporsi ad una tale coscienza erronea sia opporsi a veruna legge particolare in su quel fatto, ma perchè è mostrare un generale disprezzo di ogni legge, e di non curare il legislatore: e questa è reità, come quella che nasce da animo mal disposto ed intollerante di regola e di sovrano.

§ XIV. La coscienza è certa, quando il principio non è che la legge ben intesa; il fatto ac-

certato, distinto, ben circostanziato; la conseguenza necessaria, la quale non manca mai a nessuno nelle tesi generali di giustizia e di probità. Se il principio non è la legge, ma l'opinione dei dottori; o se è la legge, non n'è però chiaro il senso; o se il senso è retto, il fatto non è ben liquido nè cognito per tutte le sue circostanzer al'ora non vedendosi che una parte della certezza; la coscienza vuolsi avere per probabile; perchè dove non si vede tutta la certezza, ma una parte solamente, quella parte appunte, siccome abbiamo dimostrato nella logica, è quella che dicesi probabilità. Aristotile chiama in queste materie probabile quel che o pare a molti o a pochi, ma scelti. Come la probabilità in materia di costumi è intrinseca o estrinseca; e quella vien regolata dalla legge, questa dall'opinione degl'interpreti: si vede che Aristotile ha voluto qui definire la probabilità estrinseca, la quale non può avere altro diritto che di essere indizio ed argomento dell'intrinseca, sola vera probabilità. Perchè quegli interpreti sarebbero essi i nostri legislatori? dov'è, che a me pare, che così nella città della natura, come nelle particolari repubbliche, tutti coloro, i quali, potendo studiar la legge medesima, si danno a regolar la loro vita e quella degli altri con i casisti e forensi, non facciano meno che cacciar dal mondo Dio, e dalle città i sovrani. Perocchè vi è egli differenza tra sovrano e legislatore? se i casisti ed i forensi sono i nostri legislatori, son dunque i nostri sovrani. Non saprei perché i sovrani, gelosi per altro della loro prerogativa e

del ben del pubblico, se ne curino poi tanto poco (1).

§ XV. Si vuol qui però avvertire, che, come noi usciamo della geometria pura, in niun'altra cosa è facile di trovare delle certezze matematiche o delle pure evidenze (2). Il lume delle altre scienze è un po' crepuscolare. Quindi è che nelle scienze morali e politiche i punti certi sono assai pochi, e negli altri è forza, per mancanza di meglio, di contentarsi della probabilità. Ma queste probabilità vogliono esser sempre regolate dalla legge, perchè non sieno nostri capricci. È il vero che non possono tutti gli uomini avere rischiarata, destra, spedita la facoltà ragionatrice; ond'e che non si possa fare a meno che la moltitudine nella maggior parte de' casi non si regoli colle probabilità estrinseche, cioè coll'autorità di coloro che sono la lor guida. Ma si porrà nella stessa classe i savi reggitori della moltitudine ed i legislatori? Questo nel mondo sarebbe introdurre un politeismo, e nel governo civile un'oclocrazia.

§ XVI. La coscienza, la quale è agitata da forti passioni o incallita in certi abiti viziosi, suole addimandarsi schiava. Ma se ella viene a calmarsi o a disbrigarsi di quegli abiti che la incep-

(2) Veggansi i Prolegomeni agli elementi di Euclide del P. Claudio.

<sup>(1)</sup> Era una delle leggi de Visigoti, che niun magistrato ardisse di giudicare di un caso non espresso nella legge. Legge che arresta veramente di molti giudizi, ma impedisce infinite iniquità che μ ssono nascere dal capriccio del giudici. Gl' Inglesi serbano tuttavia questa legge.

pavano, dicesi libera. Si vuol non di meno intendere che niuna è tanto schiava che finchè serba l'uso della ragione non sia ancora bastantemente libera; e niuna tanto libera, cui le sensazioni naturali, i colpi delle passioni, l'ignoranza, l'errore, non pieghino alquanto da una delle parti. Tal è la condizione degli uomini di quaggiù; ne potrebbe veruna umana disciplina cambiarla. Donde nasce che non si vuole aver per li primi tanta condiscendenza da esentarli da ogni pena della legge; nè tanta severità pei secondi, da condannarli come indegni di vivere per ogni trascorso. Questo mostra la necessità di quella virtù dei giudici, che Aristotile chiama inisixia, epiicia; come chi dicesse cedere alquanto del diritto; e noi Italiani abbiam nominato equità.

6 XVII. Finalmente la coscienza poco curante de'suoi doveri dicesi sonnacchiosa: e se non sente nulla nè nel bene ne nel male, quasi immersa nella negligenza ed in una indifferenza pirronica, vien nominata cauterio e fungo; la quale come ritorna al suo dovere, appellasi risvegliata. Niente fa niù le coscienze cauteriate, quanto una lunga serie di prosperità; e niente più attente, quanto le disgrazie ed i mali. Perchè il piacere è una spezie di letargo; e i dolori sono pungoli che destano l'elasticità umana. Le miserie, dicea Galba a Pisone, si tollerano e fanno l'uomo accorto e forte: la prosperità ci guasta. E di qui viene che voi non sentirete mai parlare la lingua della virtù se non ne' travagli: e l'uomo, le famiglie, le nazioni non mettono giudizio, nè conoscono tutto il

vigore della natura che ne' tempi di tribolazione. Quali sono stati i savj buonigran principi? domandavasi ad un Istorico. E quegli, gli educati nelle afflizioni e nelle miserie: È difficile essere savio ed allievo della buona fortuna.

§ XVIII. Dalle quali definizioni tutte quante si può comprendere che la coscienza propriamente non è che una, cioè un senso repentino, giudice del giusto e dell'ingiusto, dell'onesto e del disonesto, nascente dal confrontare la legge scolpita. nel cuore col fatto; e che tutti quei nomi non sono che di varie modificazioni di si fatti giudizj. In oltre che quella che si chiama coscienza tranquilla o inquieta, è un senso fisico nascente dalla coscienza morale, e non già una coscienza morale: è dunque non coscienza, ma effetto della coscienza. E non di meno perchè è effetto della natura, è sempre, com'è detto, o un premio d'un animo virtuoso o una pena di un malvagio. Diceva un uomo ad un virtuoso: Trasimaco, uomo tristo, iniquo, crudele, è più fortunato di te, che sei un buon uomo. Questi, se io amassi vendicarmi di lui, mi terrei troppo crudele del dargli quei cruci, quelle mordaci cure, quei batticuori, quei sopras. salti notturni che so che il tormentano.

§ XIX. Ma discutiamo meglio se quella pace di coscienza, la quale è ne'virtuosi el onesti un mini; e quei torbidi e rimorsi che dilacerano i facinorosi, sieno essi effetti di natura o'di opinione. Vi sono stati di coloro che li hanno attribuiti all'opinione; e tra questi l'Autore della favola delle api; poco, cred'io, riflettendo all'or-



dine ed alla forza della natura. In quest'ordine v'ha di molte cose conformi al nostro natural temperamento, al fisico, le quali ci affettano per una forza energetica; e molte discordi e ripugnanti, gran parte delle quali si conosce più per un tocco di senso che per riflessioni ed argomenti. Quindi è che il senso delle prime genera in noi piacere e soddisfazione per simpatia, cioè per un natural combaciamento; e noia e sollecitudine quello delle seconde, che perciò dicesi antipatia, dissonanza fisica per costituzione della natura medesima. Ora, com'e dimostrato nell'antecedente capitolo niente è più alla natura e fine nostro concorde, quanto le azioni giuste ed oneste, come quelle per cui ci manteniam nell'ordine e nello equilibrio con ciò che ci circonda; e niente più opposto e discorde, quanto le ingiuste e le disoneste, per cui disquilibrando veniamo a situarci in un sito violento. E perchė la giustizia, l'onestà, la virtù; e l'ingiustizia, la disonestà, il vizio conosconsi per un senso interno o per un tatto morale, si può quindi intendere che la pace della coscienza o il rimorso sieno effetti della natura e della sua costituzione, dell' ordine non dell'opinione. Quell' è vero che può ben l'opinione rinforzargli o indebolirgli, come è provato per la storia di tutti i popoli, presso a' quali la rigida e virtuosa educazione corrobora il senso della natura; e la scostumatezza introdot. tavisi a poco a poco viene a indebolirlo ed a generare una maligna indifferenza.

§ XX. Si chiede: È ella la coscienza regola delle azioni e della vita nostra? La regola della vita dell'uomo vuol essere, com'è detto di sopra, vera, retta, costante, divina, obbligante. Dunque se la coscienza si prenda per un senso interno, con poco o niun risguardo a massima veruna, non può esser regola a se medesima; perchè questo senso spesso è un senso alterato o da passioni o da temperamento, o da abiti o da pregindizio. Ma se per coscienza s'intende, siccome si dee, un senso ragionato, il cui principio sia la massima insita, rendi a ciascuno il suo diritto, o, non voler per altri ciò che non vuoi per te, aliora ella è regola, non già di per sè, ma per vigore di quella legge e massima che iu lei lampeggia. A parlar diritto, la coscienza dee più tosto mostrarci la regola, essere di quella indice, che essere ella medesima regola; per modo che amerei che si abolisse una tale espressione e si togliesse dalle menti degli uomini, perchė si venisse a levare l'occasione di credere, esser noi la regola di noi medesimi e delle nostre azioni. Troppo è l'uomo portato a misurar ogni altra cosa per la misura di sè; e non si vuol confermare in un errore si nocevole alla propria ed all'altrui felicità.

§ XXI. La seconda questione è: Dove la coscienza non può esser certa, da qual grado di probabilità dobbiamo noi esser regolati? Rispondo, che la probabilità che ci dee regolare ne casi incerti, vuol esser primamente l'intrinseca, non già l'estrinseca, cioè quella che nasce dalla legge e dal fatto, non già dall'opinione de' dottori; perchè questa è sempre in ragion di quella; non vi potendo essere probabilità estrinseca senza intris-

Genovesi, Diceos., vol. L.

seca, secondo che altrove è detto. Secondariamente dove i gradi di probabilità sieno diversi, purche ambidue sieno sostenutida qualche aspetto della legge di giustizia e di onestà, si dee attaccare al più grande, come quello che è meno distante dal vero: " ed il più grande è sempre " quello che è più sicuro e che favorisce il diritto " della giustizia, non l'amor d'indipendenza. ,, È una regola di senso comune, della quale se ci serviamo in ogni altra materia, perchè ne dovremo eccettuare le scienze morali? Anzi in niuna è tanto dell'interesse nostro serbarla intatta, quanto in queste, donde principalmente dipende la nostra e l'altrui quiete e felicità. " Il che se è giusto, " come mi pare di esserlo, tanto maggiormente " vi saremo obbligati ,, , se i gradi di probabilità sieno uguali da ambe le parti. Allora o si vuol sospendere l'azione fino a che non veggiamo più chiaramente; o, volendo agire, si vuol mettere dalla parte sicura che è quella della legge. La legge è l'imperio di Dio onnipotente: voler nel dubbio prender le parti della nostra libertà contra l'obbligazione della legge, è un voler transigere con Dio. E chi fia tanto ardito a persuaderselo? La legge è una tal linea retta che non potrebbe cedere neppure un punto senza cessar d'esser di-ritta: " chi pretenderebbe piegarla alla sua cupi-" dità? La legge e la giustizia è il fondamento " del minimo de' mali: metterla in dubbio è voler " urtare il genere umano fuori del centro del suo " riposo, ed armarlo per lascive opinioni ad infelicitarsi scambievolmente. Dunque coloro che

" sostengono l'opposto, non sono nè pii nè giusti
" nè prudenti. " E il dire che in quel caso restino saldi i diritti della libertà, è il non capire
perchè ci è stata data la legge. Perchè se la legge
non ci è data che per regolar la libertà, tradita
spesso dall'acciecamento del proprio interesse e
dalla violenza delle passioni, in dubbio si vuol
temere più tosto dell'abuso de nostri diritti che
del soverchio imperio della legge. Senza che vi
può essere in noi altro diritto contra la legge di
Dio se non d'ubbidire? I nostri diritti sono anteriori alle leggi civili, ma non alla naturale (1).

§ XXII. Vi può essere poca controversia sul fin qui detto, dove si disputi di buona fede et ra anime amanti del buon costume. Quel tenta molti, se la minor probabilità è dalla parte della legge, e la maggiore da quella del nostro arbitrio; "qual "ragione v'è, perchè l'uomo savio e giusto non si possa attenere a questo secondo partito?, Ho letto che a Costantinopoli, non che la chiara e distinta veduta dello stendardo di Maometto, ma pure un'ombra, un harlume acqueta le più accese rivoluzioni: tra noi si disputa, se comparendo la destra di Dio, ancorchè tra le nubi, sia a seguir piuttosto quella, che le nostre concupisonze. È vero, quel lume luce nelle tenebre: ma

<sup>(1)</sup> È il caso disputato da S. Paolo agli Ebrei: paruit Abraham; et reputatum est illi ad justitiam. Perché ancorché gli paresse grave l'ammazar suo figlio, non-dimeno, quando Dio parlava chiaro, si aveva a riputar giusto il comando. Si può esaminare, se Dio Pha comandato, ma non se ha il diritto di comandarlo.

è perciò da amarsi più le tenebre delle nostre passioni che le scintille della legge? Datemi un umo giusto e candido, cui non domini nè lo sconcerto che genera l'ira, nè l'interesse personale, nè la libidine, nè verun altro affetto torbido; e vi dico che egli si vergognerà di questionare sul nostro punto, che egli stimerà inudita arroganza voler venire a transazione coll'Altissimo, e mettere a rischio la sua pace e felicità " con allar- " gare le vele dell'indipendenza, che si potrebbe " provare di essere la più gran sorgente de'mali e delle miserie delle persone, delle famiglie, " de' popoli, se non fosse sentito chiaramente da " chiunque per poco voglia riflettere su la condotta degli uomini. "

§ XXIII. Ecco quel che turba gli ignoranti. La legge, dicon essi, a questo modo, sarà una tiranna che c'involi fino il piacere di sentirci liberi. Si vede qui l'aria della stultizia, e odesi la voce dell'iniquità e della deboscia: 1.º l'uomo non è mai libero, dove non la ragione il regola, ma il trascina la passione. Or la legge è la sola vera e sola diritta ragione. Il solo savio è libero, diceano gli Stoici. Tutta la vita umana prova questa massima. Un onesto schiavo, discreto, paziente, virtuoso, schiavo di Caligola o di Nerone, non sarà egli più libero di queste bestie putride e feroci? Chi compra un signore? gridava Diogene, quando il suo padrone il vendeva: 2.º il dire che la legge c'invidj i piaceri, è o la più grande scioc+ chezza o la più gran calunnia. Dove la legge ha ella vietato di mangiare, di bere, di dormire, di

dilettare le sue orecchie colla musica, le narici con degli odori, di avere una moglie? Ha ella mai proibito il piacere di aver de' beni, di goder l'amicizia e la conversazione degli uomini? Ma ben dirà ella, e dee: Guarda che non ti nuocciano; che non nuocciano a coloro, senza la società de' quali tu non puoi vivere; che non deroghino al rispetto ed alla venerazione del legislatore: dirà: Scegli quel che più può fare la serenità della mente, la tranquillità del cuore, la sanità del corpo; quel che ti rende amico e caro al genere umano; maggior piacere del quale chi potrebbe immaginarsi? Quelle voci, padre della patria, amico degli amici, fratello del genere umano (1), hanno per ogni anima savia quel gusto puro, placido, costante, cui niente potrebbe agguagliare. È ella tiranna la legge? No; ma bene è di noi tiranna la nostra stolidezza e la libidine degli affetti.

§ XXIV. Vi sono di certi vizi, per cui può accadere che la ragione non faccia il suo dovere nel giuslicar del giusto o dell'ingiusto, o il faccia male. Tali sono la stupidità, la rustichezza, l'ignoranza, l'errore "i pregiudizi, che per lunga

" età han preso luogo di natura, gli abiti inve-" terati, ecc. ,, La stupidità quando è naturale e nascente da guasto temperamento, priva l'uomo del discorso, " la cui forza è sempre proporzio-" nale all'elasticità delle fibre e dei nervi della " macchina, alla velocità del sangue, alla gran-" dezza e struttura del cerebro, al vigore del " cuore, ecc., ,, nel qual caso viene ad essere in certo modo sottratto dall'obbligazione della legge morale, non altrimenti che se egli fosse un fanciullino o una bestia. Ma la rusticità e l'ignoranza non ci privando dell'uso della ragione, ma bensì di certe notizie e di certi fini o lunghi ragionamenti, può solamente scusarci in quel che non era per noi possibile sapere e giudicare, non già ne' sensi naturali di giustizia e di umanità, i quali sono in delebili dal cuore umano. Un rustico, un selvaggio, un ignorante può abbacinarsi in certe complicate ipotesi, ma non mai nelle tesi generali. Se si dee o no rendere il deposito al proprio padrone, non vi sarà niuno tanto rustico che non l'intenda. Ma nel caso, se il rendo, perisco io, se no, il padrone; potrebbe ben uno, poco ragionante e poco fermo nella virtù, intrigarsi, e non sapersi che fare.

§ XXV. Questa ignoranza e questo errore, di cui si è detto, dicesi ignoranza ed errore invincibile, e però involontario. Ma vi sono delle ignosranze e degli errori vincibili e volontarj, e sono quando per la comune diligenza degli uomini potea risapersi il vero e uscir dell'errore. È una colpa grave l'aver negligentato quel che il comune degli nomini sa bene. E se questa ignoranza o errore è in quelle cose, le quali pel posto che occupiamo, non solo poteano, ma doveano sapersi, è sempre un delitto; perche è una violazione dell'essenza del patto che facciamo colla nazione. Un giudice non potrebbe scusarsi d'ignorar le leggi; ne un vescovo o un paroco i canoni; ne un generale l'arte della guerra. Chiunque imprende ad esercitar un mestiere, per un patto lacito o espresso, o protesta o si obbliga a saperne le regole. Enondimeno da avvertire che benche in questi casi l'ignoranza dell'arte o della legge sia un dolus malus; l'ignoranza però del fatto o delle circostanze, e delle facce, per così dire, del fatto, può facilmente avvenire di essere irreprensibile; non vi essendo niuno ne di tanta capacità, ne di si grande diligenza ed attenzione, al cui occhio non possa scappare un fatto o una sua circostanza, in cuinon possan aver luogo una smemorataggine, ecc. Al che si aggiunga la scaltrezza e la malizia di coloro, a cui spesso importa oscurarli. Ma neppure è da negarsi, che potrebbe la negligenza di un uomo nell'ignorar certi fatti arrivare fino al delitto, dove quei fatti fosser noti a tutti o a molti, o di leggiera investigazione; come sarebbe, se a tutto un popolo fosse noto che i magistrati vendan la giustizia ed opprimano i popoli; e nondimeno non si sapesse dal sovrano, il quale era il caso dell'imperador Claudio e di molti altri. Quel che gabba molti, è il credersi che il governare altri sia un posto di voluttà e di riposo; dove che niun grado dee riputarsi per l'uom giusto

più faticoso ed inquieto e di più stretta obbligazione, come quello sopra cui è fondata la fede pubblica, dalla quale nasce la sicurtà di ciascun cittadino. E di qui è, stimo io, che Platone richiedea ne' custodi delle città la sagacità, il coraggio e la vigilanza dei cani. Ma " siccome si

" corre per andazzi, dicea colui, cosicche vedrete " nei popoli in diverse età dominare tutti gli spi-" riti ora più uno, ora più un altro vizio, che " sono le maree morali: ,, così v'ha certi secoli di vertigine, in cui si vedrà ogni uomo girare intronato, credendo che questa sia la natura umana. § XXVI. " I pregiudizi, massimamente pub-" blici, autorizzati dalla moda e dall'antichità, " sono i più fieri nemici della ragione umana in " ogni piano di verità; e tali, che sovente si re-" puta come nemico pubblico un savio, il quale " vedendo chiaro nelle cose nostre, vo'esse im-" prendere a spregiudicarne. Gl'innamorati amano " le cose le più laide e che farebbero orrore ad " anima serena nelle loro metresse. Quando " penso, che razza di animali siamo noi altri! e " l'uso, la moda, l'antichità ci farà sempre pa-" rere bello il brutto, onesto il disonesto, giusto " l'ingiusto, sapienza la sciocchezza, vero il falso, " e, quel che più stona, felicità la miseria? In un " popolo aggirato tutto da sì fatti pregiudizi io " non vorrei esser giudice troppo severo Quando " uno pensa da ragazzo, come gli altri, fa quel " che fanno tutti da suoi primi anni: anche se " ei pensa male e sa male, mi vien la tentazione " di credere che sia innocente. Non mi vorrei " adirare vedendo un Egizio raccomandarsi divotamente ad una cipolla; ne creder crudele uno
che vedendo tanto spesso fender la pancia per
piccoli delitti, la fendesse per simili offeso al
suo nemico; o credere un gran ladro uno che,
vedendo tutti rubare, rubasse anch' egli. Non
sono innocenti: ma la marea del pubblico tra-

" scina fino i giganti. ,,

6 XXVII. Diciam ora del libero arbitrio. Il libero arbitrio è, siccome è già detto, quella facoltà deliberatrice dell'animo nostro, per cui paragonando le diverse forme e cose tra loro e con noi, e pesando le nostre sensazioni, eleggiam di fare o no, ed a quel modo che più stimiamo condurre al nostro fine. E si certo, che, perche un'azione od omissione sia degna di premio o pena, di lode o biasimo, debba esser fatta con libertà, " che è tanto dire, quanto con qualche grado di " ragione e consiglio ,, che si vuol riputare per assionia non altrimenti certo che gli Euclidei, un detto di S. Agostino, peccatum adeo est volontarium; ut si voluntas desit, peccatum non est; perchè il peccato è immediatamente nel disordine dell'appetito elettivo, il quale dicesi volontà libera. Pur si vuol considerare che un'azione può esser volontaria in sè ed in causa, siccome si dice, e si dice bene. Perchè non è da riputarsi azione libera solo quella che io fo, volendola fare mentre la fo, ma quella eziandio, la quale, ancorchè nenecessarimente si faccia, nondimeno si è procurata per un'altra azione antecedentemente di piena e libera volontà. Le nostre costituzioni puniscono

un che cadendo da un tavolato di fabbrica ammazzi alcuno di quelli che si trovan passando di giù. Il che potrebbe parere strano e poco ragionevole a' meno accorti. Ma se consideriamo, che poteva essere cresciuta la negligenza o l'avarizia nel fabbricare degli antichi, da poterne leggemente cadere; e che da si fatti vizi nascessero de l'irequenti disastri; veggiamo subito che il legislatore avea ragione di punire coloro che a questo modo venivano a far male a sè ed agli altri. La legge deve quanto può prevenire il male e sbarbicarne le radici. Quel medicare de' sintoni, senza altrimenti curarsi della cagione del morbo, non è de' buoni medici.

6 XXVIII. Dirà qui taluno: Se la volontà è appetito, seguita che ogni appetito contra la legge sia reo, e perciò sieno peccati tutti i moti che in noi si destano non confacenti alla regola del giusto e dell'onesto. Or chi potrebbe essere innocente a questo modo? Rispondo, che io so che alcuni teologi hanno avuto in conto di peccati tutti i moti dell'appetito ribelli alla legge, confondendolo, credo io, l'idea di viziosità e di peccato. Non dubito che quei moti non sieno delle viziosità che non di rado ci rovinano nel peccato. Ma, quanto al peccato, si vogliono distinguere i moti dell'appetito sensitivo da quelli della volontà che son moti ragionevoli e di elezione. I primi spesso non sono che o meccanici o primi tocchi ed irreparabili delle forme ed immaginazioni delle cose; e perciò se non vi hanno in niente cooperato la ragione e la forza elettiva della ragione, sono immuni dalla legge morale. Non si può giustamente

condannar quel che è per noi impossibile ad evitarsi; ed il non esser tocco dagli aspetti delle cose, in mezzo a cui siamo, non è possibile per niun uomo che abbia sensi e conoscenza. Quell'impossibile est non tangi pulchre visis, è un continuo dettato della natura di tutti. A me non piace quella morale che vuol piuttosto sbarbicare che regolar la natura; poichè la natura non vorrà essere sbarbicata: e sara o vilipesa o delusa quella morale che il tenta. Ma gli altri nascendo da ragione e considerazione, o essendo quei medesimi nati per leggi meccaniche e poi alimentati dalla elezione, son sempre liberi, e sempre soggetti all'obbligazione morale. Perchè la volontà è una tal potenza che niun'altra potrebbe determinare, se ella non determini sè medesima, siccome è provato per mille sperienze che ne abbiamo.

§ XXIX. Ma vi sono stati pel contrario altri, e ve n'ha ancora, i quali hanno detto ed insegnato, che perchè un'azione sia buona o mala moralmente, si richiegga un perfetto equilibirio in colui che agisce o tralascia, e ciò vale a dire, che quando egli agisce non sia per niente più tratto dall'una parte che dall'altra. Questa opinione si può chiamare il qui tollit peccata mundi: imperciocchè non è possibile che vi sia un uomo, il quale si determini a fare o tralasciare che che sia senza veruno allettamento dalla parte di quel che fa o tralascia; essendo il motivo di tutte le nostre determinazioni l'inquietudiue. Le idee che si presentano alla nostra ragione, si conceptiscono da noi sempre come obuone o indifferenti. Quando

ci paiono indifferenti, non destando in noi nessuna sollecitudine, non ci muovono per niente e ci lasciano nel perfetto equilibrio. Ma se esse ci sembran buone o male, generano in noi inevitabilmente un allettamento o un orrore e timore; il che toglie certamente l'equilibrio meccanico. Ma pure quello allettamento o quell'orrore son tali che son sottomessi alla signoria della libertà, la quale per qualunque sbilanciamento fisico resta sempre di se signora, finche ragiona, e resta di se conscia. La storia degli uomini c'insegna non esservi niuno sì gran piacere a cui non si possa liberamente rinunciare; e niuno tanto dolore che non si possa tollerare arditamente e con franchezza. Ripeti, disse Socrate a quel coro di tragedia che cantava, l'uomo esser animale nato a tollerare anche quel che sembra intollerabile.

§ XXX. Che direno della forza del temperamento e degli abiti? Direno, che se i moti che ne nascono prevengono il consiglio della ragione e l'uso del libero arbitrio, nè noi gli abbiamo stimolati o accarrezzati, sieno da riporsi tra moti meccanici e fuori dell'imperio della legge morale. Ma dove non ci sorprendono o sono da noi in qualche maniera fomentati o procurati, debbono ascriversi alla nostra libertà, la quale è rea o di non aver fatto il suo dovere o di averlo fatto male. Perchè chi ci comanda di fare o non fare, ci comanda di essere scaltri e diligenti a prevedere e sfuggire ogni azione e non azione, donde possiamo venir poi sospinti a contraddire alla legge. "E perchè il temperamento vien sempre piegato

" così al bene come al male dagli abiti; se non " si può vivere senza abiti (perchè noi non siam " poi che un ammasso di abiti), ei si vnol ba-" dare che non sieno di quelli che in vece di " dare delle figure combacianti al cuore umano, " glie ne danno delle dissocianti che ci mettono " in un perpetuo stato d'essere o iniqui o infe-" lici; iniqui, per non saperli più frenare; inselici, " per li continui sforzi di piegarci all'opposto. " Pur, come gli abiti quasi tutti ci vengono dalla " educazione, o domestica o civile o religiosa, " compiango coloro che sono male educati, e " vorrei chiamar tiranni della vita umana quelli " che ci educano male, se non sapessi che sono " il più delle volte anch'essi educati male. Oh " fiera catena d'infelici e d'infelicitanti! ...

§ XXXI. Disputasi eziandio, se la forza esterna, che dicesi da' giureconsulti vis major, ci tolga la libertà delle azioni? Distinguono i teologi due sorte di azioni libere, che chiamano imperate ed elicite; le prime delle quali esercitansi con le membra corporee, le seconde con l'interna volontà: e questa distinzione è molto acconcia. I membri son soggetti alla forza de' corpi, siccome corpi anch'essi; dond' è, che se quella è irresistibile, non ci si può imputare a delitto il non aver fatto quel che la legge comanda, per mancarci l'esercizio della libertà. Chi potrebbe resistere al tremu to? ogni forza irresistibile è pernoi un tremuoto. Le altre sono sempre di se signore; e perciò se esse han mosse le membra in azioni contra la legge, sono ree d'iniquità o di disonestà. La ragione di Lucrezia, ancorchè male applicata, animus insons est, corpus violatum, vale nel primo caso. Ma se uno schiavo per non essere ammazzato dal padrone, ammazza un altro innocente o commette qual si è altra azione iniqua, è reo; perchè è stata la sua volontà che l'ha mosso e non la forza. Sono in calessino; sei validi assassini mi seguono; i cavalli, come quelli degli Dei di Omero, volano: ed ecco quattro fanciulli scherzanti allo stretto. Han deciso, ed alcuni dotti, che non son reo se li schiaccio per non essere ammazzato. Io compatisco questi dottori. A chi non piace la vita? e chi non è aggirato dall'amor di vivere? Ma se io non avea diritto di ammazzarli; se quelli erano anche nel mio pericolo innocenti; se io, non altri, ho sferzati i cavalli; può stare che mi assolva il pretore: ma fuori del pericolo io medesimo sento che mi si rivolta la coscienza, e mi condanno da me medesimo.

## CAPITOLO V.

## De' doveri.

§ I. Quel che la regola del giusto e dell'onesto comanda o vieta, è per noi un dovere. Dunque ogni azione od ommissione di ciò che per questa legge ci si precetta o vieta, è contra il duvere. Egli è ingiusto, se offende i diritti perfetti, e di coazione; disonesto, inumano, crudele, se si oppone al diritto del reciproco soccorso. Un che ammazza, ruba, calunnia, inganna, opprime un

altro uomo, è un iniquo, un contumelioso; ed un che potendo fare un bene, sia d'animo, sia di corpo, ad un che n'ha bisogno, ed il mostra chiaramente o gridando e chiedendo aita, o facendosi altrui bastantemente intendere coll'aspetto del male medesimo, se il niega e rivolge gli occhi dal suo fratello e socio nella città della natura, è un empio, una fiera, nè degno di essere avuto tra gli uomini. Tal è la legge del mondo, e tale il senso del genere umano.

"6"II. Si posson dividere i doveri così per rispetto alla regola, come per risguardo agli oggetti a cui si debbono. Vi ha de' doveri naturali, de' cristiani, de' civili, de' canonici e degli urbani. Ogni dovere che nasce dalla legge di natura, è un dovere naturale; e questi son comuni della generazione umana. L'uomo li dee all'uomo, perchè uomo, perchè nato con un diritto eguale, e perciò sotto un'eguale obbligazione. Quei doveri che la legge cristiana, legge di amore, di umiltà, di pazienza, di disinteresse, di disprezzo delle grandezze mondane, impone a'cristiani, diconsi evangelici. Civili son quelli che nascono dalle sole leggi civili: e canonici quei che prescrivono i sacri canoni della chiesa. Finalmente vi ha di certi doveri di buona creanza, che noi diciamo di galateo, i quali consistono nel serbare ciascuno il decoro suo e degli altri, il decoro del tempo, del luogo, del posto, ecc., e questi chiamansi urbani: contraria a quali è la rustichezza, la salvatichezza e le maniere zotiche e villane. Un uomo compiuto per ogni parte e perfetto è colui che li conosce

tutti, ed è in tutti formato e disciplinato: è l'amorino, le delizie, il zimbello del genere umano (1).
Ma noi qui non trattiamo che de soli doveri naturali. Non è poco, se l'uomo è giusto e compassionevole agli altrui mali, dove non ha il comodo
di esser di più.

§ III. Rispetto agli oggetti i nostri doveri si debbono a chi ha de' diritti; dunque altri si debbono a Dio creatore e governatore di questo mondo, altri a noi medesimi, altri agli altri uomini. Ma i doveri che dobbiamo agli altri, o sono doveri generali, i quali servono all'uomo in quaato nomo, o particolari, che si voglion prestare all'uomo situato in un certo stato e grado, nella famiglia, v. g., nella città, ecc. De' generali sarà partitamente detto in questo Libro, siccome quelli che sono il fondamento degli altri; e de' particolari si ragionerà più posatamente nell'altro.

§ IV. Pur si chiede e si vorrà sapere: È egli vero ciocchè insegnavano gli Stoici che noi dob-

<sup>(1)</sup> Pomponio Attico tra' Latini, Platone tra' Greci sarebbero due gran modelli d'un gentilomo giusto, unano, sociale: Newton e Muratori, d'un filosofo e d'un letterate. Ma nima storia ce ne somministra più quanto l'ecclesiastica Se si potesse seegliere tra lanti, S. Francesco Sales dovrebbe esser l'idea d'un pastore; papa Pignatelli, d'un pontefice; Enrico IV, re di Francia, d'un sovrano; Ximenes, d'un ministro di sato, ecc. Non udite coloro che vi dicono che vi ha de' difetti, se talora de' vizi in questi modelli. E, li èperchè tutti gli reci nostri mangiano pane, benon vino, ecc., sono sa minuli sensitivi, niscono, crescono, muoinon, ecc. Se voi imi date in ogni nazione cento lavorati su quei modelli, vi perdono tutto il resto de' birbanti «che ingombra la terra. »

biam de' doveri fino alle cose, le quali non sono del gener nostro, v. g., alle piante, alle bestie, ecc.? Ed in vero se il dovere nasce dal diritto, e il diritto dalla proprietà sostenuta della legge universale; e le piante, e gli animali per la medesima legge del mondo hanno le loro proprietà, siccome l'uomo; potrà parere che la medesima legge comandi di doversi osservare i diritti di tutte le cose. Porfirio ha scritto un libro intitolato περὶ ἐμψύχων, ecc., del doversi astenere dall'ammazare o mangiare le bestie; avendo quelle tutte quante una comune natura animale con esso noi, e non altrimenti sensitiva di dolore e piacere, che siam noi. E qual legge può permettere di recare a chicchessia un ingiusto dolore (1)?

Genovesi, Diceos., vol. I.

<sup>(1)</sup> Gli Stoici erano venuti in questo parere per un principio diverso da quello, per cui i Pittagorici (la cui causa fa Porfirio) vietano il far nessun male agli animali e il mangiarne la carne. Tutte le anime, secondo gli Stoici, sono emanazioni della medesima divinità. Questa divinità stoica, cioè un fuoco sottilissimo, animato, pensante, diffusa per tutti gli esserimondani, gli anima tutti, ancorche di diversi gradi di vita. Gli Stoici dunque erano de' veri Panteisti. Pittagora avea conceputa la medesima idea della deità, siccome può vedersi per quel che ne dice Cicerone nel 1 lib. de Nat. Deorum; ma aggiugnea che le anime, tutte di un genere, trapassino dagli uomini nelle bestie e nelle piante; e di nuovo risalgano dalle piante e dalle bestie agli nomini ; finchè ben purgate sieno trasferite a più nobili sedi, per ricadere poi di nuovo per nuove lordure di peccati. Quella meteusicosi era comunemente creduta tra gli antichi Egizi, com'è ora tra' Baniani dell'India. Platone fu in certo modo anch'egli in questo sentimento; ma non si astenne perciò da mangiar carne.

S V. Questione che turba un filosofo, ma non inquieta già il volgo degli uomini. Rispondo dunque, come si risponde da più, ma non come vorrei risponder io: che nell'universo non ogni proprietà di qualunque essere costituisce un jus, diritto, ma quelle soltanto che sono affidate alla ragione ed al libero arbitrio; perchè questa parola jus ha connessione necessaria con l'obbligazione morale; e la obbligazione morale suppone coscienza, intelligenza di legge e libertà di arbitrio; le quali facoltà, se noi ci intendiamo niente della natura, mancano alle bestie. Egli è vero che sono stolti e rei coloro che senza niun bisogno devastano le piante o incrudeliscono contra gli animali; ma questa reità non nasce già dal violarne i diritti; essendo, quanto sembra, le bestie in un piano basso, destinato a servire al superiore, dove non siamo; ma dall'offender noi medesimi. Avvezzarsi alla stolidità ed alla crudeltà è ferire l'obbligazione, nella quale ognuno è nato, di non esser crudele, fiero, bestiale; perchè la crudeltà e la fierezza è opposta tanto a' diritti di giustizia, quanto a quelli di reciproco soccorso che gli altri rappresentano contra di noi; tanto alla legge di giustizia, quanto a quella dell'interesse. E da qui nasce che alcuni popoli han punite con leggi civili queste sevizie, siccome un tempo gli Ateniesi (1).

<sup>(1)</sup> Vedi Samuele Petit ad leges Auicas. Quel può parere strano, che quelle medesime nazioni che riguardano la crudeltà contra le bestie siccome indegna della

§ VI. Sarebbe poi maggior questione se l'uso di mangiar carne giovi al fisico ed al morale della natura umana; nella quale se io avessi a dire il mio sentimento tra coloro che vogliono ascoltar la ragione, non la forza de' pregiudizi, direi di no: 1.º questi cibi generano delle peggiori corruzioni che non si faccia il latte, i semi, l'erbe, le frutta; il che nuoce al fisico: 2.º fanno un certo chilo robusto ed irritante che non può non cambiare la natura umana in ferina. Omero loda certi Sciti glattifagi, cioè non aventi altro cibo che latte, e chiamali δικαιοτάτους, giustissimi: ed i Baniani dell'India sono i più placidi, giusti, misericordiosi popoli della terra; il che non senza ragione si ascrive al non mangiar carne. Tra i popoli americani quei furon trovati i più umani, gai, amichevoli, i quali non pasceansi fuor che di radici, semi, frutta: 3.º quello avvezzarsi a spargere con piacere il sangue degli animali, fa la strada allo ammazzamento degli uomini. Non è facile il non esser crudele cogli nomini, dove si sia avvezzato ad esserlo con le bestie, le quali

grandezza dell'uono, approvano poi che una parte del gener nostro, e forse la maggiore e la più necessaria, venga trattata sesai peggio delle bestie. Quando Las Casas, i Padri Geronimitani, molti dotti e discreti Domenicani declamavano dianazi a Carlo V contro le infande crudeltà usate contra gli americani, l'arcives-ovo di Siviglia, monsignor Burgos, pretres sostenerle colla dottrina di Aristotile, che gli Americani erano per natura schiavi, e doveano trattari peggio che le besvic. Voi, dicea Casas, Monignore, dovevate, siccome metato, studiare l'Evangello, non Aristotile. (Vedi Herrera).

hanno tanta similitudine colla natura nostra; di che son argomento i macellai, i cacciatori di professione, ecc. I popoli antropofagi, mangiatori di carne umana, de quali tanti se ne sono scoverti in ambidue gli emisferi, non vi debbono esser venuti che per gradi. La fame rodendo le viscere ed incominciando a mancare le radici, i semi, le frutta, s'avventarono agli animali; e venute meno le bestie, posero i loro unghioni addosso agli uomini; il che è da ciò manifesto che non si trovano antropofagi dove il suolo è fecondo e dà da vivere a tutti; purchè, come già nella Nuova Spagna, non ve li faccia la superstizione, male ancora più crudele e spaventevole della fame.

S VII. Pur nondimeno credo che la legge di giusta difesa dia un diritto ad ognuno di ammazzar quegli animali che c'infestano, ed i quali, se vengono soverchio a moltiplicarsi, disertano o noi o le nostre campagne. Nè so se il buon Porfirio ardisse di dire di non doversi far la guerra ai leoni, alle tigri, alle vipere, agli orsi, ai lupi, ecc., e ad una infinità di bestie che depredano i nostri campi; perchè se una tal difesa riconoscesi per giusta contra gli uomini, qual legge vieteralla

contra le fiere?

§ VIII. Del dolore che recasi alle bestie, non saprei che dirmi. Sembra nondimeno che la natura e la legge dell'universo sia tale che gli esseri de' piani inferiori servano come di base a quelli de' superiori. E se tale è la legge della natura, questo dolore non è che giusto, dove non offenda i dirittidi quei medesimi che se ne abusano:

sebbene niun animale se ne abusi, se non l'uomo: perchè dove gli altri seguono le leggi della necessità, noi soli ci diamo in preda di quelle della libidine e del raffinamento delle passioni. Io so che la scuola cartesiana ci ha assoluti per un altro verso da una sì fatta ingiustizia, dichiarando che le bestie non son sensitive ne di dolore ne di piacere; e che quei moti che esse fanno e quelle grida che gettano, dove vengono ad essere scannate, sono de puri moti meccanici d'elasticità. come il risalire delle palle percosse, il suonare delle corde, dove sien tocche, ecc. Ma sarebbe una buona logica rispondere per fantasia a' certi fatti della natura? Ogni animale che vede, ode, odora, discerne, ecc., che è composto di nervi e fibre nervose, che ha diaframma, centro de' moti sensitivi; ogni bestia che sente la venere e che genera e nutrisce la prole con gelosia, debbe esser capace di piacere e di dolore; e se non è, non il siamo neppur noi. Del resto, perche la legge del mondo è tale che le vite de piani inferiori servono a quelle de superiori, non perciò sarebbe a noi lecito farne altro uso che quel medesimo che ci mostra la natura, cioè per la sola necessità di sostenerci. La crapola non è nell'ordine della natura; e il devastamento delle spezie unicamente per soddisfare il nostro piacere, le è contrario.

§ IX. Ma il passo più difficile che è in tutta la morale è quello del conflitto e della collisiono de' doveri, passo dove pochi sono che non s'intriglino; il quele meriterebbe perciò che i grandi

ingegni vi si impiegassero seriamente e con maggior diligenza che non si è fatto fin qui. Che farà, dicesi, un uomo che vuol esser giusto, dove un dovere venga a contrastarne un altro per si dura necessità, che volendone adempier uno, non si possa fare a meno di non offender l'altro? Se non spergiure, son morto; e se spergiure, offendo i diritti della divinità: se parlo, perisco; e se non parlo, perisce la patria, il padre, l'amico: se mi difendo, bisogna uccidere un altro; e se voglio che viva, è forza che mi lasci uccidere: se soccorro altri, metto me in pericolo: se voglio salvarmi, debbo abbandonare l'amico: se rubo, tolgo l'altrui: se voglio serbar l'altrui, m'è bisogno morire o vivere nella miseria, morte perpetua e crudele: se non mi uccido, vivo in una insoffribile calamità; e se voglio da me allontanare la calamità, non resta che mettermi le mani addosso e mutare stanza: se mentisco, offendo il diritto di colui a cui mentisco; e se dico il vero, colui, contra cui parlo. Son infiniti i casi della vita umana, ne'quali, dicono, i diritti collidonsi coi diritti, i doveri co' doveri. Come essere per ogni parte giusto ed onesto?

§ X. Io scrivo un saggio su i principi, e non un opera dettagliata: do delle massime, non un libro di casi. Veggiam dunque se vi può essere un'arte generale da distrigarci da questo caos che mette la morale al buio e gli uomini in pericolo. Ecco il mio primo principio. Non vi ha doveri dove non è obbligazione; e non vi è obbligazione dove non vi ha diritti; dunque il compliato

DEI DOVERI NON PUÒ NASCERE CHE DAL CONFLITTO DEI DIRITTI. È questa è la prima massima che ci vuol regolare in si fatti imbarazzi. Si vuol guardar per minuto a' diritti; si vogliono pesare e ragguagliare; ma si vuol prima non esser prevenuti in favore de' nostri, nè aggirati dalla vertigine del secolo.

§ XI. Or vi può egli esser contrasto di diritti? Il diritto è una proprietà e facoltà data agli esseri ragionevoli e garantita dalla legge del mondo: dunque se son opposti diritti, la legge del mondo crea e sostiene de contraddittori; e perchè la legge del mondo è la volontà di Dio, Dio è autore di contraddizioni. Chi ardirebbe dirlo? E di qui è che chiunque s'immagina una tal contraddizione, gli è forza che nieghi esservi una legge naturale, cioè una provvidenza, ed una mente divina presidente al mondo. Con costui non si disputa di costume e di giustizia, ma di momentanea utilità e colla pistoletta alla mano.

§ XII. Si oppone che la legge di collisione è fondamentale ed essenziale in un modo composto di esseri finiti (1). Se le parti della materia non sono antitipe, non vi ha corpi: se le due forze centripeta e centrifuga non ti contrastano, non ci ha mondi planetarj: senza le due forze concentriva e diffusiva non ci ha uomini, nè corpi civili in terra. Se dunque l'ordine universale richiede opposizione di forze, perchè non vi sarebbe contraddizione di diritti? Hobbes ha messo per fontraddizione di diritti?

<sup>(1)</sup> Vedi la prima parte della Metafisica Italiana.

damento della diceosina per appunto questa guerra; e quel che è anche più forte, l'ha posta il gentile ed amabile Platone. Ogni usmo, dice egli, nasce guerreggiante son sè e con gli altri, πολίμιος:

& XIII. Rispondo, che com' è detto, non è la sola proprietà che fa un diritto, ma una proprietà incatenata, confidata alla ragione e garantita dalla gran corda della natura che è la legge del mondo. Possono dunque collidersi le forze e le proprietà fisiche, ma non la regola regolante le forze; perchè la legge del mondo non può contrastar sè stessa. Le forze fisiche dell'uomo sono della proprietà, che non ripugna d'esser fisicamente antitipe: ma in quanto sono in mano della signoria della ragione, e vengono ad essere modellate e regolate dalla legge della ragione, per tal regolamento diventan diritti e cospirano amichevolmente. Se i diritti si opponessero, l'opposizione sarebbe nell'ordine della legge. Qual contraddizione! Agire di tutte le sue forze ed in ogni verso senza riguardo alcuno a ciò che ci è d'intorno, non è agir da mente, a cui presiede una legge morale, ma da corpo menato da meccanismo; dunque non è il diritto dell'uomo. Era necessario al fisico delle cose della natura l'opposizione delle forse, ma rovescerebbe gli esseri razionali la contraddizione dei diritti. Li le forze opposte si conservano nell'equilibrio appunto per una sì fatta opposizione; e questo equilibrio è l'ordine del mondo: qui il diritto opposto al diritto è un diritto meno un diritto, cioè una distruzione dei diritti e del fondamento della giustizia; perchè non v'ha giustizia dove non v'ha diritti, che sono il regolo della giustizia; e non v'ha diritti, dove l'uno distrugge l'altro. Dio conserva il mondo per la collisione fisica, perchè per quella mantien l'ordine; per la collisione de' diritti annichilerebbe il genere umano: a che dunque averlo creato? Non si può dunque a priori dimostrar la contraddizione de' diritti senza mandar fuori del mondo la divinità. Ma una divinità, se non la dimostrano,

la sentono fino i più sciocchi.

6 XIV. Ma neppure si può dimostrare a posteriori; perchè tutti i casi che si producono, ben considerati sono o ignoranza o pretensioni inique da una delle parti. Per meglio intenderlo stabiliamo quest'altra regola che sarà la seconda massima generale, CHE NEL CASO DI CONFLITTO UN DI-RITTO POSTERIORE NELL'ORDINE DELLA NATURA NON È DIRITTO RELATIVAMENTE ALL'ANTERIORE; non potendo la legge della natura andare indietro e rovesciar l'ordine de' rapporti, che è quanto dire distruggere sè stessa. Così nell'opposizione i diritti miei non possono esser diritti relativamente a quelli di Dio, diritti eterni ed immutabili. Non ho dunque diritto da spergiurare per non essere ammazzato. Dio è l'autore della natura e d'ogni diritto della natura razionale, e fondamento di questi diritti: come potrei io dunque rappresentar un diritto contra la divinità? Per l'ordine della natura, dove io non ho ceduti i miei diritti, essi son anteriori a' tuoi, tutte le cose eguali: dunque se non posso salvar insieme la mia e la tua vita, il mio e il tuo onore, i miei ed i tuoi beni, ecc., in eguali

diritti, ed in pari necessità son primi i miei; ed i tuoi, rispetto a me, non son diritti.

6 XV. La terza massina è, NEL MEDESINO SOG-GRITO UN DIRITTO MINORE CONTRARIO AD UN DIRITTO MAGGIORE, IN OUEL CHE SI OPPONE AL MAGGIORE. CESSA D'ESSER DIRITTO. Un diritte è sempre una facoltà dataci per esser felici; il maggior diritto è quello che ha più forza a farci felici; un minore che n'ha meno. Quando son opposti, il minore distacca dal fine, se il maggiore gli cede: dunque allora il minore è contra la legge, che è la retta conducente al fine; non è dunque garantito dalla legge; e perciò non è diritto. Dunque nel medesimo uomo un diritto minore, contrario ad un diritto maggiore, in quel che si oppone al maggiore, cessa di esser diritto. Come in un mobile, se sono opposte le forze, il moto segue sempre la direzione della maggiore, con l'eccesso della maggiore sulla minore; e la minore diviene uguale a zero. A questo modo io mi mutilerò di un braccio per non perder la vita; preferirò nei gravi pericoli impunemente gli atti di giustizia che mi debbo, a quei di reciproco soccorso che debbo agli altri. La medesima regola va negli obblighi che debbo a Dio o ad un altro uomo: il minor obbligo sempre dee cedere al maggiore. Se voi fate un bene al prossimo come 4 ed un male come 6; sottraendo da quel male quel bene, sottrarrete 4 da 6, e troverete di avergli fatto. due di male. E un dovere l'ammaestrare gl'ignoranti, ma è maggiore dovere non ammazzarli; perche il sapere serve alla vita, non la vita al sapere; dunque è una ingiustizia ammazzarlo per volerlo istruire. Il gran culto della divinità è il non far del male; il minore far del bene; serba dunque il primo, dove non ti è permesso il secondo.

XVI. La quarta massima è, CHE DOVE I DI-RITTI OPPOSTI SONO EGUALI, NIUN D'ESSI È DIRITTO: ALLORA SIAMO FUORI D'OBBLIGAZIONE, E COME ESENTE DA OGNI LEGGE. I diritti eguali opposti sono i men 1, cioè zero: ma dove non v'ha diritto, non v'è neppure obbligazione; dunque dove si collidono diritti eguali siamo sciolti da ogni obbligazione: allora ci sarà permesso l'uno e l'altro degli opposti. Così, se fo, son morto; se no, son anche morto: mi sarà lecito così il fare come il non fare. Se fo, nuoccio come 4, e se non fo, nuoccio come 4; se fo, son empio come 4, e se no, pur come 4, ecc.; son nel caso al di fuori d'ogni legge. Ma questo caso, che può ben nascere nella fantasia, non può però essere nella ragione: vi è sempre dunque un'ignoranza, un errore, una non ragionevole presunzione. È un dubbio positivo, nel quale l'uomo si vuol meglio consigliare su i fatti e sul diritto; perchè essendo l'essere e il non essere un impossibile, non potrebbe nè farsi da Dio, nè comandarsi. În fatti il caso, muoio, se restituisco il deposito; e muori tu, se non il restituisco, non sembra di diritti eguali che per poca riflessione; perchè sottraendo le partite eguali. cioè la mia vita dalla tua, resta il deposito di colui, a cui toccava per giustizia; cioè resta il diritto del padrone. Restituisci dunque, se vuoi esser giusto: se non restituisci, sei omicida anche ne' tribunali civili.

124

& XVII. La quinta massima è, CHE UN DIRITTO; LA CUI PRATICA CONCEDE DILAZIONE DI TEMPO, CESSA PER QUEL TEMPO DI ESSER DIRITTO ED OBBLIGATORIO. DOVE SI OPPONGA AD UNO CHE NON DA' DILAZIONE: perchè il differire la pratica del primo non è uscir della legge; dove è romperla col differire il secondo: dunque in quell'articolo la legge può sostener tutti e due, uno nel momento della necessità, l'altro al di là di quel momento. E così, se voi mi chiedete il deposito in un articolo di tempo, in cui muoio se il restituisco, ma non muori tu, non restituendolo; il vostro diritto che ammette dilazione, cessa di esserlo nel momento del mio pericolo. E perche tutti i diritti che portano obbligazione di fare senza determinazione di articolo di tempo, son del primo genere; e quelli, la cui obbligazione è di non fare, non ammettono mai dilazione: han perciò detto bene i teologi, che le leggi vietanti debbano prevalere nella collisione colle precipienti, in qualunque rapporto. La legge cole Deum con degli atti esterni è del secondo genere: l'altra ne occidas è del primo. È lecito dunque di differir la prima nel manifesto pericolo della vita.

§ XVIII. La sesta massima, NON È DIRITTO QUELLO, DEL QUALE VOLONTARIAMENTE CI STAMOSPOGLIATI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PERMETTENDOLO
LA LEGGE MATURALE; E PERGIÒ NON SI PUÒ COLLIDERE
COL DIRITTO PERSISTERTE. L'uomo non può vivero
con sicurtà che nel corpo civile, sostenuto dallo
patria, dallo leggi, dal governo; perchè senza patria, senza leggi, senza governo la vita è in con-

tinuo pericolo: dunque gli è permesso di spogliarsi di una parte della libertà, de' beni, del diritto ai membri, ed alla vita finalmente, in favore della patria e delle leggi; perchè questo patto sacrifica il men sicuro, la vita solitaria, al più, cioè alla sociale. Di qui è che è un'ignoranza il pretendere collisione di diritti propri con quei della patria in pari necessità. Se parli, muori; se non parli, offendi il diritto comune, e con ciò quello della tua vita ipotecata alla patria: se combatti, muori; se non combatti, perisce la patria; dei parlare, dei combattere; perchè avendo ceduto il diritto, tu non n'hai più nessano, dove quello della patria persiste ed obbliga. Io ti ho donata una spada, dirà taluno, e muoio se non te la ritolgo; morro dunque per non aver diritto di ritoglierla? Ecco un'ignoranza. Tu hai del diritto di ritoglierla; non già l'antico che avevi prima di donarla, ma il nuovo che nasce dalla necessità, nella quale, cessando i patti-del primo dominio de' beni, tutto è di tutti. È nondimeno tu non puoi ritoglierla in pari necessità; perche in un'eguale necessità prevale il diritto del possessore della parte comune, conciossiache, dedotte le partite equali da ambi i lati e cassate, resta la partita del possesso, che è un diritto.

§ XIX. La settima massima è, CHIUNQUE ATTACCA INGIUSTAMENTE UN DIBITTO DI UN ALTRO, IM-MANTINENTE È PER LA LEGGE DI NATURA PRIVATO DI UNO BULLE. SE non è privato, egli dunque ci attacca con diritto, cioè giustamente, il che è contra l'ipolesi. Dunque se uno attacca la mia vita senza

aver diritto alcuno di attaccaria, e le due vite vengono in una tale opposizione da non potersene salvare che una, la vita dell'ingiusto invasore cessa di esser vita. Non vi ha dunque collisione di diritti; e restando il mio, che sono l'assalito, mi è lecito di ammazzarlo. Su questa massima tutto il genere umano ha sostenuta la pena del taglione, sola sorgente del diritto delle pene civili e primo sostegno dell'imperio.

6 XX. L'ottava massima è, se nella Colli-SIONE AMBEDUE LE PARTI RITERGONO I LORO DIRITTI, 91 COLLIDERANNO I CASI, NON I DIRITTI; DUNQUE SARA' OPPOSIZIONE FISICA, NON MORALE; E PERCIO NON SARA' LECITO A NIUNA DELLE PARTI ATTACCAR L'ALTRA. Sia lecito: dunque un diritto cessa di essere diritto: il che è contra l'ipotesi. È così se fuggendo io in calessino per salvar la mia vita da sei robusti assassini, in un sentiero angusto sono a ginocare una truppa di fanciulli, cosicche volendo progredire mi sia forza di schiatciarne alcuni; se voglio esser giusto, trarrò le redini, anche se debbo perder la vita; perchè ritenendo quei fanciulli il lor diritto, non si possono ammazzare senza iniquità. E se un mi dice: Tira a quell'innocente o ti ammazzo; nel caso di non poter ammazzare l'aggressore, prevale il diritto dell'innocente. Morrò ? dice taluno. Morrai: ma morrai non per un conflitto di diritti, ma per un conslitto di accidenti, come si muore per la ruina d'una casa, per un diluvio, per un incendio, ecc. Se l'ingiustizia non è che offendere il diritto; come non cessa quel diritto, è iniquo chiunque

l'offende. Vivrò nel perpetuo bisogno piuttosto che mentire, frodare, rubare, spogliare? Rispondo che se quel bisogno è bisogno civile, cioè bisogno di lusso, ciascun ritiene il diritto alle sue robe; e tu sei iniquo attaccandolo: se è di natura, è una necessità; e nella necessità tutto è comune fino a' termini della necessità: cessan dunque i diritti di proprietà su i beni. Allora non si ruba, ma si prende del comune; e se non si può prender che con uno stratagemma, si prenderà con uno stratagemma. Ma il mentire, il frodare, il calunniare son fuori del caso, e possono rendere ingiusto anche quel che è giusto.

6 XXI. Ecco le regole che possono disbrigarne dal caos de conflitti de doveri. Ma si osservi che molti di questi conflitti nascono dall'amor proprio e dalla superbia, non dalla natura. L'uomo è portato a farsi misura di tutto così nel fisico, come nel morale. Tutto il bello o il brutto, il bene o il male si pesa alla falsa statéra dell'amor proprio: tutto è diritto quel che si stima per noi il meglio. E di qui nascono i contrasti. Ma questi contrasti sono stolti ed ingiusti. Sono un gentiluomo, dice uno, e tu un plebeo; io dunque sono un padrone, tu uno schiavo; dunque il mio diritto è di trattarti come bestia. Sono un dotto; dunque ho il diritto di corbellarti. Sono un Europeo, tu un Americano; ho perciò il diritto di aggirarti, di scannarti. Son un ... dunque ho il diritto d'imposturarti per aver il tuo. Fino a quando avrem vergogna di esser uomini? Ma niun è uomo senza pregiarsi di vivere secondo la retta ragione: e qual è la retta ragione, se non quella che si combacia colla legge eterna? Questa legge è la sapienza di Dio; e questa sapienza è il cristianesime (1): ci vergogneremo dunque di esser cristiani? Figliuoli, non amate il mondo (cioè le opinioni, pretensioni, capricci, mode degli stolti e viziosi che non curano ragione). Quanto è nel mondo (in questo secolo di guasto e reo costume, che si sa passare per sapienza) non è che appetito carnale, lusso di occhi e superbia di dominare. Ma questo mondo trapassa, e finiscono questi appetiti, e la sua pazza sapienza. Chi dunque vive immortalmente O nota ci Staqua covo 8000, chi fa la volontà di Dio (2): Questa volontà di Dio per appunto è la legge eterna.

## CAPITOLO VI.

De' doveri teologici, cioè de' doveri inverso Iddio.

§ I. Niente non si fa da niente: dunque se in questo mondo v'ha pensiero, signoria di arbitrio, forza e potenza effettrice, vi debbe essere un ente eterno, per sè sussistente, principio primo d'ogni pensiero e signoria di ragione e potenza, e moto, che è nelle cose: e percio procreatore, ordinatore, motore dell'universo tutto quanto. Le proprietà di questo ente debbono essere infinite ed immu-

(2) Jean. Ep 1.

<sup>(1)</sup> Joan. I. Er 25 25 7 7 6 76705.

tabili. Questo ente è Dio, ottimo e grandissimo; e le sue proprietà sono i suoi diritti (1).

§ II. L'nomo è una particella di questo mondo, incatenato nell'ordine universale, il qual ordine e la qual catena aurea, rifulgente, esce, dicono i poeti, della bocca di Giove. Non debbe egli dunque studiarsi di conoscere la sua prima cagione, sotto l'imperio della quale nasce e vive? per cui esiste e spira? e da cui solo può sperare d'esser felice? Ed ecco il primo nostro dovere inverso Dio; dovere non solo primitivo, ma essenziale; perchè tutta la legge di natura, e tutti gli altri doveri son fondati sopra questo principio; dovere, il quale per frequenti occasioni pullula dal fondo medesimo della natura nostra. Perchè ne gran fenomeni ci risovvien egli di Dio? Perchè ne' gran pericoli gridiamo, Dio ajutami? Perche ne'mali volgiam gli umidi occhi al cielo chiedendo soccorso? È il fare de' selvaggi medesimi. È dunque la voce della natura. Ma spesso il mal costume depravatore della natura affoga la voce della natura.

§ III. Dio si conosce da noi altri cristiani per due maniere, pel gran Libro del mondo e per la Bibbia. Gli alunni delle scuole e delle muse sono nell'obbligo di studiare ambidue questi libri. Tien poco conto del padrone dell'universo chiunque non si cura di conoscerlo; e chi tiene poco conto

Genovesi, Diceos., vol. 1.

<sup>(1)</sup> E di qui è che la pietà è la giustizia che si dee a Dio. Quid enim est pietas, nisi justitia adversus Deos? Cic., lib. 1, de Nat. Deor., cap. 41.

dell'autore dell'universo, è un empio non solo! con lui, ma con sè e con gli altri. Amerebbe i fratelli chi non conosce il comun padre.? Ma si può egli, dirà taluno, comprendere dalla mente finita un essere per tutti i versi infinito? L'opsisabyssos, volto che ha un fondo senza fondo, dove non si vede, dice Eschilo (1). Non si può certamente: ma ben se ne può saper tanto, e se ne: dee, quanto basta a condurre onestamente la nostra vita. " Non voler curioso fissar troppo gli " occhi nelle cose di Dio, dice questo medesimo " poeta (2); ma il trascurarle dell'intutto è non " sapere che l'uomo non può trovare la sua fe-" licità che nelle sele mezze proporziali. "Poichė avrai tu conosciuto che Dio è una mente eterna, infinita, onnipotente e creatrice ed ordinatrice dell'universo, ottima e sola cagion di beni; e che le sue vie sono incomprensibili (3); tutto il resto del tuo studio dee consistere a distaccar dall'animo tuo quelle fantastiche e materiali no-

<sup>(1)</sup> Nelle Supplici, v. 1065. Τὶ δὲ μέλλο φρενήν δίαν Καθοράν όψεν άβυσσον.

<sup>(2)</sup> V. 1069.

Τά θεών μηθέν άγάζειν.

<sup>(3)</sup> Il medesimo poeta nella stessa tragedia, v. 100, u πόροι κατιθείν άφρασοι, vie da non potersi per niun a modo vedere, e δανλοι, δάσκιοι, dense ed ombrose. 4 È difficile di trovare in tutta l'antichità pagana un « pezzo che spieghi la divinità ed i rapporti che noi " abbiam con lei, più conforme ai principi cristiani, a quanto è questo primo coro delle Supplici d'Eschilo. " Aleriterebbe (per dirla così ) d'essere un salmo. "

zioni che gli attribuiscono gl'ignoranti, le quali distruggendo quelle prime che son dette, uon possono essere che false, e gran cagione del guasto costume e del disordine della vita degli uomini,

6 IV. Chiedesi: influisce ella, e quanto, l'idea d'una divinità a far gli uomini virtuosi? Molto la vera: ma la falsa li fa viziosi. La vera idea di Dio è idea di una mente grandissima, tranquillissima, ottima, amante della felicità delle creature che ne son capevoli. Ma quella di un Dio formato della natura di certi uomini o bestie, sospettoso, iracondo, puntiglioso, crudele ed avido di sangue, come quel Moloch de' Cananei, quel Saturno de' Cartaginesi, Diana Tanrica degli Sciti, Giove Laziale, il Vitziliputzli de' Messicani, ecc., fa gli uomini cattivi (1). La virtù è figlia dell'amore. Il timore è utile a ritener gli uomini dai vizi, a reprimere l'elasticità della natura animale; ma non fa dei virtuosi se non mediatamente, in quanto può destarli pian piano alla virtù (2). Tra questi errori, che disonorano la divinità, e guastano il costume, metterò io la persuasione di

or merit.

<sup>(1)</sup> Dicea Motezuma agli Spagnuoli: Sono così buoni qui i nostri Dei, come in Ispagna i vostri? Si può immaginare una più grande stupidità? La divinità dei cristiani chiedova ella delle vittime umane? La liturgia americana sbarbicava gli nomini: non ne sacrificavano nelle grandi feste meno di cinque o sei mila. Ma poichè gl'Indiani videro l'inquisizione ed i sacrifici fatti al dio Oro, credettero di essertornati all'antica liturgia. (2) Vedi Shaftesboury, Inquiry concernining virtue

molti di credere che Dio non richiegga da noi religione se non per suo interesse; principio donde nascono di mille mali. Si ricordi dunque ciascuno d'un bel detto di S. Agostino: nobis enim prodest colere Deum, non ipsi Deo: e del dettato del nostro divino Legislatore: sabbathum propter homines, non homines propter sabbathum.

6 V. Si è questionato ancora se, rispetto alla moralità delle azioni degli uomini, fosse men male ignorar dell'intutto ogni Divinità, come si dice di certi selvaggi; o fingersene delle false, malvage e fiere, com'è di molti popoli pagani. Al che dico in prima, che mi pare impossibile che un uomo adulto possa essere scevro di ogni senso d'una cagione presidente a questo mondo, a meno che non sia sì stupido da avere più del bestiale che dell'umano. Ne mi sovvien di aver mai letto di alcuna considerabile popolazione che ella non avesse idea nessuna di divinità. Ma, data quell'ipotesi, rispondo appresso, che è men male il primo. Perchè quei selvaggi avranno un motivo meno da giudicar del ben fisico, e perciò del morale, giudicandone nel solo senso della coscienza e dell'umanità, che è anche in quell'ipotesi una semidea dell'autor del mondo; ma quei Pagani avranno molti motivi da giudicar male e del fisico e del morale. Quel selvaggio avrà dunque più orrore ad ammazzare un uomo, a bruciarlo, a scorticarlo vivo e farlo misero; che un di quei Pagani, il quale si stimerà farlo per comando di quegli Dei fantastici e nefandi, e riporrà in questi atroci omicidi il più sublime della sua santità (1). È certo sarebbe men male il vivere, se fosse possibile, in mezzo ad un popolo di fanciulli, che non guardano che la terra; che tra' Gialoffi, dove il più santo è chi più sacrifica di vittime umane.

§ VI. Ma veggiamo quali sono le proprietà e i diritti di Dio; e ringraziamolo di averne quell'idea grande e pura che ne abbiamo noi altri popoli cristiani, sparsa pel fulgore della predicazione evangelica, più che ricavata dal fondo della natura. Quel che primamente di lui comprendiamo, è, che non può essere che uno; perchè l'infinito, l'eterno, il per sè sussistente principio del mondo, il sommo non può essere che uno. Riconoscerne adunque altri è la maggiore delle ingiurie che gli si possa fare, volendo dividere la sua indivisibile signoria e ribeilarsi dal suo imperio. Sicchè tntti gli Dei pagani, o farnetici di fantasia o figli dell'ignoranza e della stupidità dei

<sup>(</sup>i) Questa era la santità de' Messicani, quando vi giunse Cortes. Tra le vivande della mensa dell'imperador Motezuma v'eran sempre de' piatti di vittime umane invisti da' sacerdoti. Vedi Herrera e Solis. A dir vero, sembra che tra' Latini medesimi questa parola sanctitas non significasse da prima che quell'affezione di samma delle vittime, prima per dare a mangiare all'ombre de' morti (vedi Cic. nella Topica a Trebazio); appresso per placare le corrucciate divinità: onde fu che le vittime umane della giustizia, o le pene capitali furono dette supplicia supplicazioni, e gli altari arae, cioè àpai, preghiere, lunghi di preghiere, ma truculente e crudeli. Il verbo sancio dunque, a onde è sanctitas», erichiamar l'ombre col sangue delle vittime, quasià exaxis, far venir su.

popoli, o allievi dell'impostura sacerdotale, non solo sono un attentato contra la maestà suprema del primo Essere, ma fanno vergogna alla ragion dell'uomo e la degradano. Ogni nazione che ardisce a formarsi delle divinità o colla fantasia o colle mani, debbe essere una nazione o di fanciulli o di atei.

§ VII. Ma ecco un filosofo (1), il quale pretende che sieno più docili e costumati gli adoratori di molti Dei che quelli d'un solo ed infinito; perocchè quelli, dic'egli, avvezzi alla pluralità, non si odieranno per motivo di religione; dove che questi vorranno scannare tutti coloro che non riconoscono la medesima divinità. Quindi è, soggiunge, che non vi furono guerre di religione fra' Pagani. Ma questo fatto è falso, ancorchè detto e creduto da un'infinità di buoni autori. Tutti gli Dei del paganesimo erano re del paese ove erano adorati, e per essi faceansi quasi tutte le guerre che s'imprendeano: loro si sacrificavano i prigionieri; per essi si conquistavano nuovi paesi, Questo significa Giove re, Apollo re, Saturno re, Ginnone regina, re Osiride, regina Iside, Minerva, ecc., titoli antichi, dati prima da'popoli, poi da' poeti. È dunque falsa questa pretensione. Se la religione serve indegnamente di strumento a'tiranni dell'umanità; è a ciò più acconcia quella de' politeisti che quella de' monoteisti. " Se tutti " fossero monoteisti, avremmo un motivo di meno " a farci guerra esterna di religione; ma la plu-

<sup>(1)</sup> Hum.

" ralità de re del mondo è sempre cagion pronta " ad ammazzarci con divozione. , Sarebbe ignorar tutta la storia antica il crederne altrimenti. " Egli è vero che essendo la divinità infinita, e " cortissima la mente umana, niente è più facile, " quanto il non guardarla tutta pel medesimo "aspetto, e farci poi una guerra civile per quelle " diverse opinioni. Ma se si ha a dire il vero, " queste civili guerre, le più atroci e le più " sanguinarie che sbuccino mai dal fondo del " tartaro, sono più figlie de privati interessi dei " teologi che della religione. Se i sovrani si po-" tessero risolvere a fare che il teologo non gua-" dagni nulla di temporale, vincasi o perdasi, vi " sarebbe gran fondamento da sperare che le " guerre di religione si potessero ridurre presso al zero (1).

§ VIII. Il primo principio del mondo non può essere che una mente semplicissima, in cui non sia nulla di corpulenza. Sarebbe error puerile il pensare che Dio fosse fuoco, o etere, o lume, o anche lo spazio di questo mondo, ancorcliè se l'abbian creduto certi gran filosofi. Se dunque è mente pura e scevra di ogni corpulenza, la sua

Fulminar poi le torri, è i sacri lempj?

<sup>(1)</sup> Sisto IV, Alessandro VI, Giulio II, Leone X, Clemente VII, ecc. ecc., guerreggiavano per arricchire i nipoti. I protestanti di Germania per timore della potenza austriaca; la lega di Francia sotto Enrico III per una cabila di feudatari che aspiravano all'indipendenza contro gli Ugonotti aspiranti all'indipendenza. La religione è dunque il giuoco de malvagi.

Oh Dei! A che soffi ir questi empi;

grandezza non può esser posta che nella infinità della sua sapienza, potenza, bontà, felicità. Potrebbe adunque piacergli altro di noi, salvo che la sapienza e la virtu, doti di mente e cognate, dicea Cicerone, alla prima mente? Non placet illi, dice magnanimamente Lattanzio, nisi sola innocentia, È un error fanciullesco e plebeo lo stimare che possano essergli grati i doni corporei e corruttibili, dove non fossero gesticolazioni figlie dell'interna pietà. È la sola virtù che da noi si richiede. Sacrificate a Dio, dice un profeta, un cuore umile e contrito. Mi sono in odio, (dice Dio per un altro profeta) le vostre feste ed i vostri sucrificj. Chieggo la vostra giustizia, la vostra virtù, non que doni che sono miei, nè ve li ho dati che per sostegno della vostra vita. Che potete voi darmi di questa terra che non sia mio (1).

6 IX. Ma quantasarà ella la sua scienza e cognizione? La sua scienza non è differente dalla sua natura è illimitata, tale debbe altresì essere la sua scienza. E perchè questo mondo è stato prima eternalmente in quella scienza architettato e poi creato al di fuori, siccome era stato ideato, seguita che niente è, e niente può acca-

<sup>(1)</sup> Vedi ciò che è detto nella II parte della Metafisica Italiana. Leggonsi di queste frasi frequentissimamente in Ezechiele. Questo medesimo è lo spirito del vangelo. Dio è spirito, dice Cristo in S. Giovanni; e bisogna adorarlo in ispirito e vertuità in ispirito col cuore, in verità con le virtà. Tutti i corpi son falsi esseri, ed apparenti, he aventi fermezza, dice Platone, e generano perciò opinione, non scienza,

dere in esso, o in qualsivoglia sua parte che non sia compreso e delineato nella eterna sua prescienza; ancorchè noi, ravvolti nella piccola e nebbiosa nostra atmosfera d'intellette, non possiamo comprenderne il come. Si vuol dunque tutto questo riconoscere, e secondo una tale cognizione intimamente persuadersi che non vi è niente in noi, niente si pensi o voglia, o faccia che non sia esposto agli occhi del padrone dell'universo. L'occhio di Dio, dice anche un poeta pagano, πάντ'όρα, και πάντα έπακούει, vede tutto, ode tutto. Dove è da considerare che, siccome ragionano i savi, questa scienza di Dio non è già oziosa, ma operatrice, vale a dire creatrice ed ordinatrice del mondo, e creatrice e vindice della legge universale del mondo (1); e tal creatrice e vindice che non potrebbe concepirsi di negligentarla senza una manifesta contraddizione.

§ X. È ancora Iddio ounipotente, perche non operando che per forza di volontà, può fare in un atomo tutto quel che vuole in cielo e in terra, siccome dice il salmista. Dove l'agire non e che il volere; che non sarà fattibile? "Dio opera, di"cono i poeti greci, χατά πνύμα, per cenni. Il
"cenno di Giove seuote la terra, dice Omero:

<sup>&</sup>quot; il che è per appunto il detto biblico: respicit

<sup>(1)</sup> Egli, dice ancora Eschilo (Suppl. v. 101) dall'alte torri fulmina i perduti mortali con le sole punte delle pupille.

Ιάπτει δε απίδων

Αφ' ύψιπύργων πανώλεις

Bροτοῦς . . . luogo di maravigliosa enfasi ed energia; simili al quale ve u'ha infiniti ne' salmi.

"terram, et facit eam tremere. Che dunque non si può fare, quando l'istrumento dell'operazione è un cenno, una volontà Longino nel"l'operetta della sublimità dello stile trovava una inarrivabile maestà in quelle parole del Genesi: dixit, et facta sunt. Notiano anche quest'altra maravigliosa enfasi del salmista: i cieli e tutto il loro ornamento (che sono i corpi celesti) sono stati fatti spiritu oris ejus, cioè per una sola parola. lo trarrò a me il mio soffio (la prima parola, dixit); e verrà meno quanto vive, dice in Giobbe. Ecco l'idea che si vuole avere della potenza della prima eterna cagione di questo universo.

Ma benche Iddio sia onnipotente, si vuol nondimeno sapere che egli non può fare nè i contraddittorj fisici, në i morali: Quelli, perche l'essere e il non essere insieme non è capevole di esistenza: questi, perche tutto quel che pugna colla sua natura, pugna colla sua volontà, che non è differente dalla sua natura: non può Dio negar sè stesso, dice s. Paolo. Pensava dunque stoltamente Tommaso Brown, medico inglese, attribuendo a Dio la potenza de contraddittori fisici; ed empiamente alcuni calvinisti, i quali pretendono che Dio possa essere immediato autore de nostri errori e peccati. Perchè, come disputava S. Basilio in una sua leggiadrissima omelía, che Dio non è autor de'mali, se Dio è cagion del peccato, essendo il peccato contra la sua legge, e la sua legge la sua volontà, e la sua volontà la sua natura; Dio opera contro a sè stesso, e non è perciò Dio. Il medesimo si vuol dir di coloro, i quali han detto che Dio possa a suo piacere cambiare la legge naturale ed eterna; perchè essendo la legge eterna la catena de'rapporti degli esseri ideali, e questa la sua sapienza e natura; se Dio può cambiar la legge eterna, rendendo giusto l'ingiusto, onesto il disonesto in ogni grado; la sua natura è mutabile. Ardirebbe un uomo pensare a questo modo dell'essere infinito senza violare i suoi doveri? ed ecco quel che vuol dire serbare i diritti di Dio; e come la vera religione non è che la giustizia che si dee a Dio.

§ XI. Dio è altresì immenso: perchè essendo essere necessario di natura, non può avere nessun limite e modificazione della sua essenza. Chi modificherebbe l'eterno? O è dunque da per tutto, o non è: ma egli è: è dunque da per tutto. Ma essendo pura mente, egli così è da per tutto, come conviene ad uno spirito puro. La nostra mente piccolissima, e nata e nutrita in mezzo delle oscure forme corporee, non potrebbe elevarsi a comprendere e delineare questa sua immensità di spirito (1). Si vuol danque riconoscere. e adorare e ripensare spesso che noi in qualunque tempo siam sempre entro l'ampio giro della divinità. " Quo fugiam a facie tua, diceva il pro-" feta salmista? la faccia di Dio è l'universo, sul " quale vedesi la sua potenza, la sua sapienza, " la sua bontà perpetuamente lampeggiare e com-

<sup>(1)</sup> Vedi ciò che è detto nella seconda parte della Metafisica Italiana.

"muovere fino i sonnacchiosi sparsi nell'immen"sità dello spazio mondano. "Quanta dunque
non debbe essere la nostra attenzione, perche siam
giusti, unani, sinceri, innocenti, puri di animo e
di corpo? Chi non scuoterebbe e agghiaderebbe
quel ripensare spesso, Dio mi vede? "Ma piace
"una giaculatoria di un gran contemplatore (1).
"Io, dice egli, ricercava la Divinità al di fuori
"di me negli immensi spazi che mi circondano:
"stolto di me! Egli è vero che è in questi spazi;
"ma io sono dentro di lei: ella mi penetra, ed
"è nel mio cuore: il mio cuore è dentro di lei.
"A che uscir di me? lo penso, ed io veggo nel
"mio pensiero l'Essere infinito. "

§ XII. Dio è la sola cagion dell'universo, e sole moderatore del tutto: dunque è per diritto d'origine il solo proprietario del mondo. Noi, essendo sue creature e suoi figli, non siamo che usufrutturari pel diritto di natura. Una e comune è la nostra origine, perchè uno e comune è il padre dell'universo; eguale è la natura di ciascuno, eguali i bisogni, eguali i diritti ingeniti. Donde seguita che per diritto d'origine e di usufrutto niuno può escludere niuno da' mezzi della vita che il comun padre ci appresta in questi elementi. Quel dunque riputarsi più che nomo, e metter gli altri nel numero delle bestie, con arrogarsi su di loro un diritto che non dà nè la natura, nè

<sup>(1)</sup> S. Agostino nelle Confessioni. Io ho parafrasato un poco questo luogo, perchè il meritava. Notisi che Renato nella III meditazione parla presso a poco la medesima lingua.

Dio, è un rovesciare da' fondamenti il diritto di proprietà, che è in Dio. Sarebbe lecito ad un fratello escluder l'altro dalla comune eredità del padre senza sconoscere il diritto del padre? Le leggi medesime de fedecommessi e de majorascati, leggi figlie dell'ambisione, dell'avarizia e della non provvidenza del futuro, non escludono i cadetti dal diritto degli alimenti: come gli escluderebbe la santissima e tremenda legge di Dio? "Riconosciamo una volta questo diritto di Dio "che si rivolve su di noi, e rendiamegli giustizia con riconoscerci per fratelli. Chiunque rifitati il titolo di fratellanza e di socio a qualisireggia degli uomini, è empio (1). "

§ XIII. Dio è provvidentissimo: non si può la provvidenza del mondo disgiungere dalla creazione. È la medesima azione quella, per cui la natura è stata fatta, e per cui si conserva ordinatissimamente: perchè tutto è in Dio unità, uniformità, medesimezza; niente nuovo, niente difforme, niente vario. Dunque si vuo! riconoscere

<sup>(1)</sup> È lo spirito perpetuo della legge evangrlica. 

"Unu pater, unus dominus: non est acceptio personarum: non est negue Judeaus, negue Gracus, neque dominus, neque servus, S. Paolo. Ecro uno síolgorante carattere di divinità della legge evangelica;
carattere non preso a prestanza, ma infinito, essenziale per modo che non è cristino chi non il riconosce. Che serve ad adularei? Fia men male dichiarare apertamente di non volerlo essere, che sotto il
mantello di cristiani si crud-lemente disonorar Dio e
la sua legge. Gli ipocriti sono l'odio degli occhi miei,
ed i tirani del genere umano. 
ed il ranni del genere umano.

questo divino attributo e diritto, ed averlo, rispetto e noi, tra' primi. È perciò da tenersi per fermo che la sapienza provveditrice di Dio hasi fattamente ordinate le cose di questo mondo, che la virtù non può rimaner senza premio, ne senza pena e gastigo il vizio. Sarebbe distruggere l'essenza medesima della virtù, tagliandone il rap-, porto col premio che le è intrinseco; e quella del vizio, esentandolo dalla pena, senza il rapporto alla quale non è concepibile. Questo distruggere i rapporti delle cose non è differente dal distruggerne le essenze; e questo dal distruggere l'ordine. Or se non vi è nel mondo ordine, non è l'opera di Dio; perchè potrebbe Dio fare il disordine? Che se il mondo è l'opera di Dio, come niun ne dubita, e come l'aspetto medesimo di questo universo il dice assai chiaramente, ogni . virtù dee avere il suo premio, ed ogni vizio la sua pena: nè i sonnacchiosi e trascurati, o gli stolti e gli empi faranno mai che ciò sia altrimenti; perche, possono essi fare che il mondo " non ab-" bia gli esseri che il compongono, di quella na-" tura che sono? ,, che non sia così ordinato com'e, e che non marci con non allentabile corso là dove va? " Or egli va sempre ad opprimere " coloro che disquilibransi coll'uscir dell'ordine, ed a felicitar coloro che per la virtu si man-" tengono nell'equilibrio delle forze che menano " l'universo. Pensi chiunque vuole; faccia sistemi, " gridi, schiamazzi, progetti, frodi, vegga d'in-" gannare e d'ingannarsi: la legge del mondo " non si smuoye dal suo corso. ..

& XIV. Quel che turba sovente gli animi: umani è una questione antichissima. Perche, dicono, non solo non sono sbarbicati; ma prosperano i malvagi, e sono oppressi i buoni? (1) Della quale, ancorche sia detto in altri luoghi (2), dirò pur qui brevemente, non si potendo le cose utili ridire tanto che basti. La prima risposta cheio fo ad una sì fatta questione, è, che non vi è uomo ne perfettamente malvagio, ne perfettamente virtueso. E dunque forza che i malvagi partecipino di certi beni figli della virtù; ed i buoni dicerti mali che nascono dal vizio. Questa è lalegge generale del mondo. La seconda che il premio e la pena della legge di natura e della generale provvidenza si vuole risguardare più negli unimi che ne corpi e nell'esterno apparato della.

(2) Vedi quel che è detto sopra, cap. III: e la seconda parte della Metafisica Italiana.

<sup>(1)</sup> L'autore del romanzetto, il Candido, o dell'Ottimismo, che non si vuol negare d'essere scritto con molta grazia, e con tutta l'arte d' un buon porma, ci . sembra più tosto sofista, che serio e discreto tilosofo; e non tratta la causa con quella buona fede che si conveniva. Il mettere in comparsa il peggio della causa; accozzare in gruppo tutti i punti lucidi che possono favorire il torto; presentar questo gruppo per la parte avversa al vero; e nascondere dietro dell'ombra quanto ci è a dir contro; ingrandire e colorare tutti i fatti e tutte le ragioni da una parte, e scemare ed oscurare : tutte quelle dell'altra; sparger del ridioolo su delle regole troppo necessarie alla vita umana; ed avvalorare, il principio del lasciarsi condurre dal caso; non è nè da filosofo, ne da galantuomo di opore. lo non so che . fosse per fare l'autore, se alcuno si mettesse ad insegnare questo suo sistema epicureo tra' suoi domestici.

fortuna. Taluni sono che, situati in un grado luminoso, cinti 'dalla buona fortuna, nuotanti nell'oro e nelle gemme, come il Candido di Volterre, a cui manca sempre l'intelletto, stimati perciò dal volgo felici, son tuttavolta miseri al di dentro: ed altri avvolti ne'cenci, in mezzo d'uno sterquilinio, e nell'infimo del mondo, come il suo Martino, godranno in se stessi il premio della virtu. Baile dice; sarebbe ignorante della storia chi credesse che nel mondo son più felici i virtuosi che i cattivi. Baile misurava la felicità dai palagi, dai servi, dalle carrozze, dalle vesti, dalle mense, dall'oro e dalle gemme: Baile dunque non era filosofo; e quando appella alla storia, appella al giudizio di uomini così poco filosofi come lui, non alla sostanza dei fatti. Per un buono oppresso e poi pianto, come Socrate, che non era però senza furore ed imprudenza, vi citerò mille scellerati saliti alla cima del carro della fortuna, e poi schiacciati dalle sue ruote; mille astuti presi nelle proprie trappole. Finalmente essendovi un altro stato di vita dopo la presente, è da credersi che il più gran premie della virtù, e la pena più grave delle scelleraggini sieno colà riserbate. Chi direbbe che sia questa che qua viviamo, non più tosto un'infanzia, che tutta la nostra vita? Si pecca in un paese, dice Bolingbrok, per esser punito in un altro? Non so perchè gli abbia a sembrar maraviglia. Un reo della nuova York, o di Filadelfia sarebbe strano che ricevesse l'intera pena a Londra? È un ordine, non un'ingiustizia. Verre potea peccare in Sicilia, ed esser punito in Roma: si può

peccare il 1766, ed esser punito il 1767. O crederemo aver più piccolo rapporto un anno a due; che un secolo ad infiniti? " Senza che all'occhio " infinito tutti gli spazi sono un punto: all'occhio " eterno tutti i tempi un istante. Perchè la giu-" stizia si avrebbe a misurare dall'interesse pri-" vato e non dall'universale? Auche nelle città " particolari salus publica summa lex est: per-" chè non sarebbe nella città dell'universo? Vi " è chi ne vegga tutta la costituzione per giudi-" care se quel che a noi sembra disordine, si " combaci colla legge del tutto? È un comico da " piccioli teatri chi restringendosi in un fatterello " di un borgo, si studia a forza di scene di spar-" gere il ridicolo su tutto l'ordine dello stato. Ma quella vita non si vede, dice Bolingbrok; ed i peccati di qua son manifesti: come dunque sostenere la vera idea della giustizia divina? Rispondo, che quella vita può divenir dubbia a certi stravolti pensatori che spariscono come frazioni infinitesimali nel genere umano; ma ella è certa appresso tutto il corpo degli uomini: e questo basta per esser manifesta. Vi ha, diceya un Cacicco della Spaniola a Cristoforo Colombo, di la di questa vita delle pene riserbate a'malvagi, de' premi pe'buoni. l'oi che credete una Divinità e che ne temete la giustizia, non dovete esser qua venuto per farci del male (1). Ecco il senso di tutta la terra. " Importa egli niente " che i filosofi possano dimostrarlo o no. Questo

<sup>(1)</sup> Vedi Herrera. Genovesi, Diccos., vol. I.

" solo senso universale, senso che niun filosofo " sbarbicherà mai dal fondo de'cuori umani, ba-" sta a giustificare presso agli uomini la condotta " di Dio...

§ XV. Dio è cagione universale e particolare di ogni cosa, e primo motore 'e governatore di ogni azione di questo mondo. Perche come niente può di per sè esistere senza l'efficacia della causa prima, niente pure può conservarsi, nè agire senza il di lui concorso. Su questo diritto di Dio è fondato il debito delle nostre preghiere; e da quell'azione vien la nostra forza di pregare; ond'è, cred'io, che le preghiere sien da Omero chiamate dioscure, figliuole di Giove. Se dunque la nostra dipendenza dall'esser primo e dalla sua efficacia è perpetua, se continui i suoi benefici; le nostre preghiere " cioè le nostre giacolatorie, " animate da vivo senso di gratitudine e di ago-" gnamento all'amore e favore di Dio, " debbono esser giornaliere, sincere, calde, ne interessate se non quanto la vera nostra felicità richiede. Che pregheremo dunque, e come? Non altro, stimo io, che sia fatta la tua volontà. Questa volontà è appunto la legge regolatrice de'doveri: perchè non è altra la volontà di Dio, altra la legge dell'universo: dunque tutta la preghiera si dee ridurre a chiedere che viviamo costantemente secondo la sua legge. E perchè chiunque vive secondo la legge, è caro a Dio (1); e chi è tale, tutto il bene è con lui; perchè è nell' or-

<sup>(1)</sup> Vedi S. Giovanni, cap. 15.

dine della virtù, cioè de'beni; seguita che chi prega di esser giusto, prega di esser beato. È degno qui di osservarsi che i Greci non intraprendeano mai nulla, nè mettevansi ad opera qualunque, ne uscivano di case senza questa piccola preghiera, syn Theo, con Dio. Gli Arabi cominciano ogni lor cosa coll'a nome di Dio; ed i selvaggi medesimi non imprendono cosa alcuna, massimamente di grande, senza salutare i loro Dei. Che diremo dunque di certi casisti, i quali hanno differito il dovere della preghiera, dell'esprimere il senso di gratitudine e di affetto filiale per anni ed anni intieri? Appena che io mi creda che fossero cristiani. Sette volte il giorno cantava le tue lodi, dice il Salmista. I discepoli di Cristo pernottavano nella pregliera, dice S. Luca (1).

<sup>(1)</sup> Si avverta che il verbo "έυχω, ed 'έυγομαι, e il nome suyn, con cui si dinota il pregare e la preghiera, ha nel greco una forza mista che non sarebbe facile ne in latino, ne in italiano spiegare con una semplice parola; perchè questi vocaboli comprendono insieme la forza di cinque nostre voci, gloriarsi, lodare, glorisicare, votare, chiedere. Ed in fatti l'orazione cristiana debbe abbracciare tutte e cinque queste azioni. lo ho a gloriarmi di esser figlio di Dio, e sentir tutto il pregio dell'idea, pater noster: io ho a lodare, cioè cantar le lodi della sua sapienza, bontà, giustizia, potenza: bo a fare quanto da me dipende perche si conosca e venga glorificato ed amato; debbo votarmi a lui, cioè riconbscermi suo figlio e servo; e di non vivere, non pensare, non agire che per lui, per cui esisto, vivo e godo quel grado di felicità che per l'ordine del mondo mi può qua giù toccare: finalmente non come incerto della sua provvidenza e beneficenza, ma come ben convintone, debbo secondo il mio pensare chiederne la con-

6 XVI. Ma consideriamo questa sì importante parte de'nostri doveri verso Iddio con alquanto più di profondità. Dio è signore e padre comune di tutte le nazioni e di ogni uomo: non c'è innanzi a lui nè Giudeo, nè Greco, dice S. Paolo: tutti sono egualmente snoi figli. Dunque le nostre preghiere non vogliono svellere questo fondamento della naturale e cristiana religione. Di qui è che il pregare Dio, perchè entri a parte de'nostri sdegni, delle nostre gelosie, invidie, vendette, pazzie, debolezze, e vane e ridicole o ree cupidita, è un sacrilegio: pregarlo che protegga i nostri delitti, è una empietà. Non pregate come i Pagani, dice Cristo signor nostro. Or come pregavan essi i Pagani? Udiamo l'Agamennone di Omero (1):

Giove sopraffamoso e sopraggrande,
Raunatore delle nere nubi,
Che hai l'etere per tuo proprio abituro,
Non pria tramonti il sole e l'aria imbruni,
Ch'io riversi di Priamo il palagio
Affumicato, e colla fiamma in aria
Del nemico le porte; e intorno al petto
La maglia dell'Ettoreo usbergo io pârta;
E molti intorno a lui fedeli amici
Nella polver boccon mordan la terra.

(1) Il. 2, v. 412, versione di Salvini.

tinuazione, non perchè egli possa venir meno; perchè sarebbe fagli un'ingiurita col temerne; ma affinchè in me sia sempre vivo il senso di riconoscimento. Leggete i salmi con attenzione, e troverete ad ogni passo che queste sono le èvyzi cristiane.

XVII. Questa preghiera è empia, ma è la preghiera di tutti i popoli stolti e barbari. Quanto non è ella mirabile la formola prescrittaci dal nostro legislatore! Padre nostro, che sei ne' cieli. Padre, perché creatore, nutritore, educatore degli uomini. Nostro, cioè d'ogni uomo (1), perchè ogni uomo è suo figlio. Che sei ne'cieli, e ciò vale a dire da per tutto: tutto l'infinito spazio mondano essendo cielo; perchė son così le stelle e il sole in cielo, come i pianeti, e perciò la luna è in cielo, la terra è in cielo, e noi nella terra che è in cielo. Sia santificato il tuo nome, cioè sia la sola tua vera e sola santa divinità riconoeciuta da per tutto, sola glorificata, invocata, rispettata, adorata, amata. Venga il tuo regno, cioè regni qua tra noi la vera tua legge, la vera giustizia, il sincero amore e fraterno, la vera virtù, il premio della virtu, le pene de'peccati; e dopo di questa vita quell'altra pienamente felice. Sia fatta la tua volontà in cielo ed in terra. La volontà di Dio è la legge di Dio. Noi gli domandiamo adunque che non regni altro che questa legge, sola cagion di felicità, e non già le nostre prave volontà, onde nasce la nostra miseria.

§ XVIII. Dacci un pane che basti, e quotidiano (2). Cioè non vi preghiamo di ricchezze,

<sup>(1)</sup> Non avvien mai, dice Erodoto, lib. 1, n. 132, che un Persiano preghi per sè solo, ma πᾶσι τοῖσι Πέρσησι, per tutti i Persi.

<sup>(2)</sup> Mi son qui attenuto al testo di S. Luca, il quale all' ἐπίουσιον aggiugne καθ' ἡμέραν più espressiva che il σήμερον di S. Matteo.

che sono un peso pel giusto, ed un furto contra i poveri, ma di quanto basta a' naturali bisogni. Noi rinunciamo dunque alla stolta folla de soverchi desideri, i quali infelicitano le persone, ed opprimono gli stati. Rimettici i nostri debiti (1). cioè le pene dovute per legge eterna alle nostre colpe, " e ciò non con abolire l'ordine inflessi-" bile ed immutabile della tua santa ed eterna " legge, ma col fare che noi diveniam savj e giu-" sti, e venghiamo da noi medesimi a purgarle " con la penitenza, e con una nuova vita, combaciantesi perciò col tuo amore. ,, Come noi li rimettiamo a'nostri debitori, cioè con patto che rinunciamo pur noi allo spirito di vendetta contra i nostri fratelli, spirito ripugnante alla tua legge; e rientriamo nello spirito di reciproca amicizia, che è lo spirito del tuo regno. Non ci indurre in tentazione; ma liberaci dal peccato. E vale a dire, preservaci dalle occasioni che ci irritano a peccare, ed essere malvagi, iniqui, crudeli, stolti, bestiali. E questo significa che egli ci dia del lume e dell'amore per la viriù.

Ecco la preghiera sola degna di Dio, solo degna dell'uomo. Ogni cristiano la sa per memoria e la recita giornalmente. Ma siamo perciò noi tali, quali pregando mostriamo di essere. Questa è la mia maraviglia: e questo dee far l'orrore di

ogni anima candida e virtuosa.

§ XIX. Segue la giustizia di Dio. Questa'pa-

<sup>(1)</sup> S. Matteo dice ο φειλήματα, debiti; S. Luca άμαρτίας, errori e peccati.

rola giustizia generalmente non significa che la conformità dello appetito e delle azioni con la loro regola. La regola di Dio, della sua volontà, e delle sue azioni è la sua eterna sapienza, detta legge eterna. Perchè dunque la volontà di Dio essenzialmente non differisce dalla sua sapienza; di qui è che Dio è essenzialmente giusto, perchè è essenzialmente savio. E perchè è immutabilmente savio e immutabilmente giusto, non si serve nè si può servir oggi d'altra regola da quella di cui si servi ab eterno. Questa medesima legge eterna, regola immutabile della divina volontà, è quella con cui è fatto questo mondo, con cui è ordinato, per cui si muove e va costantemente al suo fine "; (1) perchè se non è così, il mondo o "è eterno e di per sè, o figlio del caos; assur-" dità altrove rifiutate. " Questa è quella per cui ciascun essere, distinto da ogni altro ed avente il suo proprio e particolar fine, è nondimeno ordinato al medesimo fine generale, a cui tende il mondo. Come dunque Dio è giustissimo in sè ed essenzialmente, è giustissimo in tutto ciò che avviene in questo universo. E perchè il fine della virtù (" cioè di quel valore d'intelletto e di cuore, " per cui gli esseri ragionevoli serbano l'ordine " con costanza ,, ) è il premio; del vizio e del peccato (" cioè dall'abbandouarsi vilmente al dis-" ordine ,,) la pena, fini nascenti dalle essenze medesime della virtù e della malvagità; la giustizia di Dio riguardo alle creature ragionevoli è

<sup>(1)</sup> Vedi la Cosmologia o la 1. p. della Metaf. Ital-

in ciò principalmente posta, di non poter lasciare nessuna virtù senza premio, nessuna scelleraggine senza pena; " perche altrimenti egli distruggerebbe " l'ordine o sia la legge eterna, cioè la sua na- " tırra. " Dunque il nostro dovere è riconoscere questa legge eterna, venerarla, osservarla, ne morrare in conto alcuno, se in qualche parte o in alcuno caso per la brevità della nostra ragione ci sembri o obliqua o non intelligibile. Noi non veggiamo che pochi rapporti degli infiniti che vede Dio, che ordina ed incatena tutto; e come potermo giudicare senza stranissima temerità del filo e dell'incatenatura del tutto (1)?

§ XX. Come Dio è prima cagion dell'universo, così si vuole avere per ultimo fine di ogni essere intelligente (2). Dunque la perfetta felicità delle

<sup>(1)</sup> Meritano su questo argomento di esser lette le lettere di Pope. Ed annorche elle per coloro, i quali non sanno l'inglese, non ispicghino tutta la loro nativa belezza e forza, non lasciano tuttavolta di darci una magnifica idea di questo universo. Delle versioni italiane quella del Castiglioni s'appressa molto all'originale.

<sup>(</sup>a) Si dice che Dio Luito ha fatto per sè è per manifestar la sua gloria. Questo mi par vero e non vero insieme. Egli è vero che le opere di Dio tutte predicano la sua sapienza, la sua potenza, la sua bontà, la sua grandezza: cacli enarrori gloriam Dei. Chi può negarlo? Vedete Driham Teologia fisica ed astronomica, Nieventit Bay, ecc. Ma questo è un effetto delle sue esterne operazioni; e non mi pare che sia stata la causa impulsiva o il fine. Si direbbe che Dio fosse stato ambizioso di gloria? La gloria che in noi è la tela del ragno dello amor proprio, potrebbe essere un bene per l'essere autarcestato, di per sè ed infinitamente beatos bonorum moroum non indiges, Domina. Gli antiehi

menti non può consistere che nel riposare nel suo seno tranquille e soddisfatte; e la nostra di questo mondo, nel conformarci alla sua volontà, cioè alla sua legge e seguirla con fortezza; perchè quindi è la virtù; nè si può esser qui felici senza virtù. Se tutto è da lui, tutto sostenuto per la sua onipotente mane, tutte per lui; non dobbiam riposar mai, dice anche Epitteto, di amarlo, di riagraziarlo, di godere nella di lui meditazione. Ecco la pace de virtuosi così nella prospera come nell'avversa fortuna, pace la quale fa quella felicità che non capiva Baile.

§ XXI. Oltre a' diritti ingeniti e acquistati per la creazione, si veglion mettere tra i diritti di Dio quelli che vengono dai nostri veti e promesse, e da' giuramenti; perchè ogni promessa costituisce un diritto. O noi ci potremmo obbligar cogli uomini e non con Dio? Ma perchè Dio è infinitamente savio e buono, e padre di noi amantissimo, nè pretende da noi che il nostro bene, si vuole intendere che non gli piacciono, nè può approvare le nostre stolte ed irragionevoli promesse. Ogni promessa che gli si fa d'altro che di virtù o di cosa tendente a vera virtù, discorda

Padri tutti dicono che è stata la bontà assoluta di Dio, ond'è la bontà relativa, cioè l'amor di far del bene, la cagione impulsiva di questo mondo, e non già l'amor di gloria. Il principio dell'amor di gloria sedusse gli Antelapsari. Dio mostra, dicon essi, la gloria della sua bontà nel far del bene, e quella della sua potenza nel far del male assoluto; massima che in capo ad ogni unomo ragionevole distrugge la vera idea della divinità.

dalla sua natura, e con ciò dalla legge eterna; discorda dallo amore che ha per noi. Una promessa che viola i diritti nostri primitivi e quelli degli altri, che Dio ci ha dati per nostra felicità, è iniqua e stolta. Potrebbe al padre piacer l'odio de fratelli suoi figli? Donde s'intende che i voti di sacrificar sè o gli altri per motivo di religione, e di spargere gli altri di sangue umano, son voti iniqui ed empi. La religione è nata per conservar gli uomini, non per distruggerli, dice Lattanzio; per illuminarli, per regolare i falsi moti dell'appetito, per aiutarci, non per opprimerci; e se ogni religione dee tendere a questo fine, la nostra cristiana, religione di spirito, di pace e di amore, ne fa l'essenza (1).

§ XXII. Il giuramento è quel chiamare Dio per testimonio e vindice insieme della verità elealtà delle nostre o asserzioni o promesse: è dunque di due maniere, assertorio e promissorio. Il suo fondamento consiste nella generale persuasione del genere umano: 1.º che Dio vede fino l'occulto, ed anche i più secreti pensieri: 2.º che odia e punisce la falsità e l'inganno, per cui vengono gli altri uomini delusi, raggirati, e princi-

<sup>(1)</sup> Vedi la seconda parte della Metafisica Italiana. Che, farà, dicesi, un cristiano, dove altri non voglia udire i veri ammaestramenti? Questo caso è definito dal Legislatore medesimo, e fondatore del cristianesimo in S. Luca, c. IX: excuerta fini la polvere delle sue searpe, e partirà da quel paese. Quando un caso è caso di legge, e chiramente definito, il questionare non può avere altra mira che di annullar la legge per privato interesse.

palmente sotto il mantello della religione. Queste due massime fanno tra' barbari temere grandemente e rispettare il giuramento, ed avere in or-

rore e stimar empj gli spergiuri (1).

§ XXIII. Il rispetto del giuramento è così la base del costume, come della religione. È detto più d'una volta, che l'uomo è un tale animale che non potrebbe esser giusto e costumato senza qualche timore premente l'elasticità degli appetiti e delle passioni: ma questo timore debb'esser interno, sparso e diffuso per tutte le parti della

<sup>(1)</sup> I poeti ci dicono che gli Dei medesimi jurare timent et fallere άματον Στυγός ύδωρ, l'orrenda acqua di Stige. Vedi Omero Iliade XIV. Nell'Iliade XV, v. 37 e 38 dice, che un tal giuramento è μέγιστος e δεινότατος, il più grande ed il più tremendo. Questo significava, che per niun delitto s'avea più certa la pena infernale quanto per lo spergiuro. E maraviglioso nel primo luogo l'artifizio di Omero per quell'aaarov, che Salvini traduce male per la parola strania, la strania acqua di Lete. Omero con quell'apertissima apertura di bocca a α α ha voluto significare il pavore che si avea dello spergiuro; perche ne' grandi spaventi per la soverchia dilatazione del cuore e de' vasi grandi, viene a ritirarsi il sangue da' piccoli canaletti; onde nasce certa convulsioncina, che tirando i nervi del volto, viene a produrre una spezie di spasme, con un suono inarticolato, il quale non potea spiegarsi più ingegnosamente che con quelle tre a a a, cosa che può di leggieri vedersi ne' subiti spaventi de' ragazzi e di altri poco coraggiosi. La formola de' giuramenti in Omero è & Ocolἐπίσκιποι καὶ μάρτυροι άρμονιὰων, ο Dei ispettori (ma vindici) e testimoni de' patti, per convincere gl'infrat-tori. Medea in Euripide, atto I, mostra in una maravigliosa scena qual terribile idea avessero gli autichi degli spergiuri.

sua natura; debbe occupare il pensiero, il cuore, il corpo. Questo timore mal potrebbe esser quello delle pene civili, a deludere o scansare le quali vi ha millè modi. Dunque il solo timore che può Frenarlo è quello dell'idea d'una Divinità onnipresente, sempre vegliante, e vindice immutabile de peccati. Come quest'idea viene ad indebolirsi e a negligentarsi; così si rilassa quel freno; el'uomo divien avido, furbo, manesco, inumano: è la storia di molti popoli guasti per troppo pensare, o per soverchio lusso. Or questa idea viene con quel tenore ad indebolirsi, con cui viensi a tener poco conto de' giuramenti; perche colui che incomincia a deludere la Divinità, non può più avere nessuna religione e nessun vero freno de' suoi appetiti.

f XXIV. Non vedrete quasi mai il popolo besso, cioè il corpo delle nazioni, venire nell'ardimento di non tener conto de' giuramenti, se non per l'esempio di coloro, la cui autorità suol rispettare; perchè la gente bassa rare volte opera per ragione, e sempre per esempio (1). Dunque dove le corti de' grandi incominciano a darne la scuola, dove la giurata fede pubblica viene ad essere in vari modi rotta da' prepotenti, dove i pastori de' popoli sotto de' più solenni giuramenti aggirano l'ignorante turba, si dà ulla gente una

<sup>(</sup>c) Era la massima di Odoardo, re di Portogallo, principe savio ed unanissimo, il quale vivea interno il 1435, Che la buona o mala morale dipendi dalla corte e da grandi. The modern part of an Juiversal History, vol. XXII in 8, pag. 135.

dimostrazione di non dover essere religiosi (1). È di qui si può intendere, di quanta importanza sia che i sovrani sieno i più rigidi osservatori dei loro giuramenti. È dottrina provata per tutta la steria degli uomini che chi inganna insegna ad ingannare.

§ XXV. E questi sono i mali che nascono dagli spergiuri. Rispetto a' diritti di Dio ed alle nostre corrispondenti obbligazioni, un uomo che ami di esser giusto, non sentirebbe egli scuotersi la sua natura nell'essere spergiuro? Chi potrebbe spergiurare tranquillamente, fuori che un ateo persuaso? Ma un ateo persuaso si debbe avere per un troppo strano fenomeno, per qualunque via si consideri; perchè parmi che solo colni possa scuotere l'idea di una Mente presidente a questo mondo, che si può persuadere che neppure egli pensi. È poi spergiuro ognuno, 1.º che giura il falso nelle sue asserzioni, sia che egli mentisca rotondamente, sia che si serva di espressioni e segni ambigui per deludere altrui col mantello della Divinità: 2.0 chiunque con giuramento promette senz'animo di volere attendere la sua promessa: 3.º chiunque promette con animo di attender la promessa, ma potendo poi adempierla.

<sup>(1)</sup> Pietro, re di Portogallo, il quale su detto il giussiciario, e la cui perpetua sentenza su, non meritare l'augusso titolo di re ehi non pensa ogni giorno a far qualcosa in pro de' sudditi; questo gran sovrano, dico, per riformare il popolo cominciò a riformar se e la corte; essendo personaso, non poter essere n'e religiosà nè giusti que' popolà se corti de' quali son guante.

per qualunque siasi motivo e pretesto il trascura o il niega: 4.º chiunque cavillosamente interpretando le parole della promessa, cerca di sottrarsene. Dunque la sola maniera dell'esser disciolto dall'obbligazione del giuramento promissorio è quella che ci può giustamente disciogliere dalla promessa senza raggiri e senza nessun cavillo: e per non commettere spergiuri assertori, bisogna non giurar mai nè con bugia veruna, nè con ambiguità. Miglior consiglio ancora, e più degno di anime rispettose del supremo imperio di Dio, è quello dell'Evangelio: non giurate mai: fia il vostro parlare, è, non è. Ogni parola di più non è di spirito sincero.

§ XXVI. Rispetto al giuramento promissorio è da considerare che è prima la giustizia che il giuramento. Quella è eterna ed immutabile, e questo è un obbligo a cui ci sottomettiamo volontariamente. Dunque ogni giuramento è da regolarsi colla giustizia, Giurar contra la giustizia è sacrilegio: ed è sacrilegio osservare un giuramento con offesa della giustizia. Far più conto del giuramento che della giustizia, è far più conto della tua promessa, che di Dio, il quale è la prima ed eterna giustizia. Witizia, re de' Goti, verso il fine del settimo secolo avea giurato di non offendere nessuno di quelli che o per parentela o per amicizia appartenevano alla casa del suo predecessore; ed avea nel tempo stesso giurato di far la giustizia ad ognuno che fosse siato offeso nell'antecedente regno. Tra gli offensori si trovarono alcuni parenti ed amici del morto re. Dubitò qual de' due giuramenti fosse da osservarsi. Il Concilio di Toledo, a cui ricorse, decise: la regola del giuramento è la giustizia: è nullo ogni giuramento che le si

oppone: fate dunque giustizia (1).

6 XXVII. Noi non insegniamo se non che i doveri della natura, e comuni a tutto il genere umano: scriviamo una diceosina, non una teologia. Ma non ci dobbiamo però dimenticare che noi siam cristiani e lo siamo per altissimi misteri di redenzione, incarnazione, grazia, evangelio, sacra-menti; nuovi diritti che Dio ha su di noi, e nuove nostre obbligazioni. E perche queste materie son troppo al disopra della nostra ragione, sicchè l'intenderle è riserbato alle menti contemplatrici (2); il nostro dovere quaggiù è leggere i libri evangelici con rispetto ed amore, aminirare la sublimità della dottrina rivelata, e venerarla senza dispute e contese; le quali a che possono giovare, se non a farci sempre ricredere della nostra temerita? Non si disputa sulla parola di Dio se non quanto serve a conoscere che è di Dio, e non d'altri; e se amiamo di disputare e di contendere filosoficamente per vaghezza d'ingegno, assai gran campo ce ne somministrano le altre scienze, dove i partiti possono servire a risvegliar gl'ingegni e ad acuirli, ma non incidono quella corda che ci lega insieme, e donde dipende la sicurtà della vita umana; perchè l'uomo non potrebbe ben vivere, dirò di

(1) Herrera, Storia di Spagna.

<sup>(2)</sup> Quando, dicea S. Agostino, verra il gaude, quia vides: ora è il crede, quia non vides.

nnovo, senza niun timore, e costante e sparso per entro le fibre dell'animo: nè ve n'è, nè può eservene altro di tal serta, che quel che ci viene dal rispetto della Divinità e della religione che ci unisce con esso lei. Ma se la religione dell'evangelio non è vera nè divina; se la legge di pietà pura, di amore, di esatta giustizia non è il caso nostro, io mi sperdo a fingermene una più vera, più divina e più adattata agl'interessi anche di questa vita. Ma a chi siamo noi obbligati di tante accanite controversie, le quali hanno posto a partito i cervelli di molti? Non ardisco a dirlo.

§ XXVIII. Farò qui di passaggio un'osservazione che mi par giusta e che può servire a rilevar l'idea della legge cristiana. Il genere umano tra' Pagani è stato obbligato dalla morale più ai laici, i quali sentivano la legge di natura, che ai loro sacerdoti, che pel privato loro interesse si studiavano di stupefarne il senso. Voi non troverete facilmente un corpo di regole di costumi divulgato da' preti di Gieve Ammone, di Apollo, di Minerva, di Giove Capitolino, ecc. La morale tra i gentili, qual ch'ella siasi, è debitrice della sua vita a' poeti ed a' filosofi. Voi troverete di molta morale ne' libri di Omero, di Esiodo, di Esopo, di Pindaro, di Eschilo, Sofocle, Euripide, ecc., ne' libri di Platone, di Senofonte, di Aristotile, di Plutarco, ecc., in que' di Virgilio, di Orazio, ecc., di Cicerone, di Seneca, ecc. Che facevano adunque in que' tempi i pontefici e gli auguri in Roma? I sacerdoti in Grecia studia. vano, cred'io, a stordire ed imposturare il pubblico cogli oracoli, coll'interpretazione degli auguri, colle novellette. Erano dunque più onesti cittadini i laici, i poeti, i filosofi, gli storici che que' preti degl' idoli. Questo mi sembra un risplendente carattere come della falsità delle religioni pagane, così della Divinità del Cristianesimo. Il fondatore della nostra religione, i suoi discepoli, i loro allievi non istudiavansi che di far conoscere la vera Divinità e i doveri che le dobbiamo: a mostrare che cosa è l'uomo, qual rapporto ha coll'Autor del mondo, quale con sè, quale coll'altro uomo: a far capire la legge di giustizia, di onestà, di reciproco soccorso: a render gli uomini pii senza furberia, giusti senza pressione, onesti senza finzione, caritatevoli senza vile interesse ne di ambizione ne di gloria, ne di sperare future ricehezze: a renderci in somma perletti, belli, amabili per ogni verso: a generare nella civile società la mutua confidenza, la letizia, la tranquillità: a farci godere il vero, non il finto volto dell'uomo. Se il moderno vivere ci ha distaccati da questo modello, se l'ambizione, l'avarizia, la frode, la mala fede si è introdotta in qualche parte de' cristiani, sarebbe men vero il sistema della nostra legge, men bello, men divino, meno rispettabile? Questo sistema è dovuto al sacerdozio cristiano.

§ XXIX. Ma torniamo da questa digressione, e veggiamo in che modo possiamo venir meno ai doyeri che dobbiamo a Dio. Vi si può peccare in molte maniere. E primieramente o non riconoscendo alcuna divinità, il che dicesi ateismo, la

Genovesi, Diceos., vol. I.

11:

più stolida pazzia e più feroce che possa venire in capo ad un uomo; o riconoscendone più d'una; detto politeismo, errore da fanciulli storditi; o confondendolo col mondo, errore di menti stravolte e contraddittorie; o negando e guastando nella nostra mente i suoi eterni e santi attributi, come il non credere che egli abbia provvidenza del mondo, chiamato epicureismo; o averlo per autore compiacentesi de peccati e de mali, che è qualche cosa più del manicheismo; o stimarlo ingiusto ed iniquo; e tali altre cose simili, dette bestemmie, le quali distruggono la sua natura e degradano la nostra nobiltà dell'essere ragionevoli. 6 XXX. La seconda maniera di peccare nell'uso della religione è quella che dicesi superstizione. La superstizione in generale non è che un culto o non conveniente alla maestà, semplicità, purità di Dio, o degradante della natura umana e della sua dignità. Dio è spirito, dice l'Evangelio, e perciò si conviene adorarlo in ispirito e verità: e l'uomo essendo anch'egli un essere, il cui pregio è lo spirito e la ragione, il culto che debbe a Dio vuol essere razionale; sono massime della naturale e rivelata ragione. Dunque tutti i modi che hanno più del corpo che dello spirito, e tutti quelli che convengono più agli animali che all'uomo son da dirsi superstiziosi. Ma il massimo grado della superstizione è dove la religione dataci per conservar l'uomo e farlo felice, si volge per fini secondarj in sua distruzione. Ed a questo si riducono tutte le persecuzioni ed i mali che si fanno i popoli per motivo di religione. Perchè la vera religione non consiste essenzialmente che nel sincero amor di Dio e del prossimo; qui diligit, legem servavit, dice S. Paolo: ed è distruttivo di questo amore il farci del male per amore.

§ XXXI. Ma si dirà: non è dunque permesso a niun di perseguitare i malvagi per amor di Dio e della giustizia (1)? Rispondo: siete voi un magistrato o un privato? Se siete magistrato, è il vostro dovere: ma questo dovere non dee trapassare l'ordinamento delle leggi e dell'interesse dello stato (2). Voi siete viudice delle leggi, custode de diritti di coloro che riposano all'ombra della legge, mantenitore della virtù e della tranquillità pubblica, ma non giudice delle vostre privata passioni e de'vostri interessi. Se li perseguitate per questi ultimi motivi, siete ingiusto e reo come

(a) Io son re e pastore de' miei popoli (diceva Enrico IV di Francia a certi spiriti vendicativi); non debbo immolare mezza greggia a' capricci dell'altra metà. Detto giusto, umano, magnanimo.

<sup>(1)</sup> Cristo volendo andare in Gerusalemue pensò prima di dover passare per Samaria: ma i Samaritan pion vollero riceverlo per questo appunto che egli si disponea di andare tu'i loro nemici. Gli Apostoli silegnali: Volete, dissero, che facciamo scendere il fuoco dal ciclo, come a tempo di Elia, affinche li consumi? Als, disse, voi non copite qual è coteto vostro spirito: e volea dire, vendicativo. Il figlio dell'Uomo non è venuto ad ammazzar gli uomini, ma a salvariti: ò yap vior, to viore viore adventava che consumi? Als, describe dell'acceptava cara cultura della consumi. Also presente questione è caso deciso ne' testi della legge cristiana. Si ha dunque a rinunciare allo spirito del cristianesimo per armarsi di uno spirito distruttore, persecutore, vendecativo, cioè anticristiano.

essi. E pure in quel medesimo uffizio pubblico si vuol essere caritatevole e discreto, riputando seco spesso la debolezza della natura, la facilità della distrazione, il non esser tutti capevoli di veder le cose per tutti i lati; i bisogni, la forza delle passioni, l'incitamento delle occasioni, ecc. Si vuol punir la malizia considerata e fredda, ed aver qualche compassione per la fragilità e la cortezza della ragione. Ma se voi siete un privato, voi avete veramente diritto da guardarvi da malvagi, da farvi render ragione de mali fattivi, ma non potete perseguitar nessuno che non vi offende. Voi usurpereste il diritto del magistrato, e questo consonderebbe i corpi politici. Chi sei tu che giudichi il tuo conservo? dice S. Paolo, Ciascuno sta o cade al proprio padrone, cioè a colui che ha il diritto di giudicare. E se credete di aver parte nell'offesa che si fa al pubblico, siccome ogni privato vi ha certamente parte, il primo passo è di vedere di ridurre con delle buone ragioni un disviato, di dargli degli esempi luminosi di bontà e di virtu; il secondo di adoperare degli amici discreti e savi da vedere se si può mettere il senno in capo al vostro fratello; l'ultimo è quello di darne parte a' magistrati, ma con bel garbo, con carità, con cautela, non con prevenzione e con ispirito vendicativo. E nondimeno se voi siete così, e più maculoso che colui che voi volete ritrarre dal male, fia bene di ricordarvi il fatto del Legislatore evangelico con la Donna adultera: chi è di voi senza colpa, tiri la prima pietra: regola divina e da non potersi bastantemente commendare! Ancora è da vedere che la bontà e la malvagità non si misuri su de privati giudizi, su di certe proprie opinioni (1), sulla moda, ma sulla sola regola immutabile delle leggi divine, perchè non è giusto pretendere che le private opinioni sieno la regola della vita di tutti. La legge di Dio non comanda che serbar santamente i diritti di ciascuno: questa è dunque la sola vera virtù sociale; l'offendergli è il solo vero vizio.

6 XXXII. Vi sono inoltre delle persone che si son date ad intendere una falsa idea della vera pietà. La vera pietà è amar sinceramente e cordialmente Dio, per potere su quell'esemplare amar cordialmente noi e tutti gli altri uomini; richiedendo la virtù dell'amore che noi abbianto per noi e per gli altri, il diffondersi quanto più si può; siccome l'amor di Dio, che ne debbe esser il modello, è infinitamente diffusivo. Ma certi pic-, coli divoti restringendo tutto l'amor di Dio all'interesse loro, simili a quei naviganti che nelle burrasche non pensano che a sè soli, sentonsi dire, Purchè io mi salvi, pera il mondo:il quale è cattivissimo e falso amore, come quello che non è che angusto ed interessato amor proprio. Perchè la vera carità è di vedere di salvar te e i tuoi compagni, e di sentir vero dispiacere dove tu non

<sup>(1)</sup> Squartate tutti i Realisti, diceva Okamall'imperador Corrado; ed io vi offio a far loro la guerra 50,000 scudi: non hanno a regnare che i ¡Nominalisti. Chi vide mai un matto forioso come questo? Bruciate quel Gianzenista, dice un Molinista: impiccate quel Molinista; grida un Gianzenista. Questi partiti disonorano la ragione europea, nè debbono essere la regola dei soyrani e de' loro ministri.

possa farlo. " Che volete che dica? Spesso trovo ii più ragionevole amore della spezie in certe pic-" ciole popolazioni di selvaggi che nelle più culte " città di Europa. Se voi non venite fra loro da " nemico o da nemiche parti, se niente è di mi-" naccevole nel vostro aspetto o contegno, tutti " yi si affollano intorno, vi ridono in faccia di " un riso innocente, figlio della semplicità della " natura, vi accarezzano, s'interessano per voi " fino a disprezzar sè medesimi. Lo schiavo ame-" ricano che accompagnava il cavalier Sales nella " scoverta della Luisiana, si dava delle incredi-" bili pene cacciando, trascorrendo, sudando, ge-" lando e disprezzando la propria sensibilità, per " alimentare questo cavalier francese, del quale " era più tosto amico che servo; ma il domestico " francese ammazzò il suo padrone a tradimento.,, 6 XXXIII. La religione pratica si può ridurre a tre capi: 1.º cognizione di Dio e delle sue cose: 2.º affetti interni: 3.º culto esterno, Il culto esterno debbe esser tale da non offendere in nulla, ne da offuscare la vera idea della Divinità, ne da guastare i veri affetti che nascono dai diritti divini e da' rapporti che ha con quelli ogni creatura razionale. Non dee aver niuna pratica che offenda la vera virtù; niuna che inciti altrui ad esser vizioso, perchè ogni culto esterno che vizia l'interno, è falso, nocevole, empio. Questo culto per noi altri cristiani debbe esser quello che ci è prescritto dalla chiesa universale: è una rivolta anche civile l'opporglisi. " Ma siccome tutto quel che passa per le mani degli uomini, " a lungo andare viene a contrarre certe vizio" sità, o ad indebolirsi e distaccarsi dal primo
" vigore; perciò si vorrebbe ogni età di venticin" que anni esaminare la disciplina e le opinioni
" umane, che si sono andate tramischiando con
" le pubbliche regole, e ridur tutto al primo stato.
" Questo fu il senso dei primi cristiani, i quali
" prescrissero la celebrazione de' concilj. Ma que" sto santo metodo, per vizi peggiori e partiti
" che ne nacquero, fu poi in odio di molti; onde
" l'indisciplinatezza e l'infinita varietà di culti ed
" opinioni ha inondata, divisa, armata l'Europa
" contra sè stessa.

6 XXXIV. Quasi tutti gli affetti poi si vogliono ridurre all'amore ed al timor filiale. Perchè benchè il timor servile, dice S. Girolamo, sia un certo principio del vero sapere; nondimeno il vero sapere non consiste che nel timor filiale, il quale nasce da amore, non già dalla considerazione delle pene. Cicerone non disse mai cosa più filosofica, quanto allorchè scrisse, nemo pius est, qui pie metu agit. Ma tutto questo senza una rischiarata cognizione, netta e sublime di Dio, dei suoi attributi e diritti, della natura dell'uomo e del rapporto che egli ha colla prima cagione " dei " suoi veri interessi e de' saldi e veri mezzi da " ottenerli e conservarli ,, , non è possibile che mai si faccia bene, come non si è fatto mai tra' popoli ignoranti, L'ignoranza può alimentar la superstizione, non nutrire la vera religione (1).

<sup>(1)</sup> L'ignoranza, diceva il gran cardinal Ximenes, è il veleno della religione ed il tarlo dello stato.

Perchè se la vera religione non consiste che nel vero rapporto tra Dio e l'uomo, il Creatore e la creatura, il padre e i figli, come può esser vero, e ben combaciantesi co' termini, dove questi sono o ignoti o noti a dimezzo? E questo è il fondo di tutti gli errori in materia di religione. E perciò Gesu Cristo dicea francamente a' Farisei: Voi non conoscete il Padre; perchè se l'avessero conosciuto. non avrébbero convertita tutta la religione in una certa corporea corteccia senza spirito etl in certe piccole, interessate, fraudolenti pratiche. E come egli non predicò che la religione di spirito, cioè di amore, di sincerità, di giustizia, di fortezza, di temperanza, di carità che non si capiva dai Farisei; quindi è che egli lor diceva ancora, niuno conosce il padre, se non il figlio.

§ XXXV. Ma che noi vogliamo intendere quando diciamo amor di Dio? Perchè voi redrete questo dirsi da tutti, senza che tuttavolta molti intendano chiaramente quel che si dicono. La parola amore può significare due nozioni: 1.º un movimento simpatico di due oggetti: 2.º La stima che si ha dell'oggetto amato per cui si reputa più che ogni altro: nel qual senso è detto da' Latini charitas, cioè stimar cara e di gran valore la cosa annata (1). Il primo: non è che: un tocco armonico della forma, idea, spezie della cosa amata. Quel

<sup>(1)</sup> Nel primo senso amo è dal greco μάω, che significa una forte cupidità rapiente in qualche oggetto; ond'è μέμαος, ardente di brama.

Nel secondo da carus, a, am, cosa di pregio, e perciò anche da noi detta cara.

che qui può fare la libertà, poiche si è all'intelletto presentata l'idea dell'oggetto, è di studiarsi di guardarla per tutti quegli aspetti che possono divenir simpatici ad accendere un tale affetto. Ma il secondo è più nel nostro potere, pascendo dai rapporti dell'oggetto amato con esso noi. Può stare che un marito non senta del primo amore per la moglie, non essendogli troppo all'unisono per quella parte che si chiama beltà; ma egli può ben conoscere i rapporti tra se e lei, e stimarla, averla cara, preferirla ad ogni altra donna, e questa sarà detta carità. Dio non essendo beltà corporea, non potrebbe di per sè esser oggetto di passione simpatica animale. Ma essendo essere eminentissimo, signore d'ogni cosa, principio e fine di tutto, largitore di ogni nostro bene, esser tale, a cui non solo niente è eguale, ma niente per lunga pezza se gli può accestare, debbe essere da noi stimato, apprezzato ed avuto si caro che nulla si debba stimar buono e pregevole in confronto di lui: se ne debbono rispettare le volonta o sieno le leggi, e riputarci felici nell'osservarle. È dunque Dio oggetto d'amor razionale. Uno perciò de'non ambigui segni dell'amor nostro per Dio, è quel piacer sincero che noi trovianio nel fare la sua volontà; per modo che si vuol avere per menzognero chiunque dice di amare Dio, senza tuttavolta eurarsi, o avere affezione nessuna per le sue leggi." Non chi grida, Signore, " Signore, entrerà nel regno de' cieli, ma chi fa " la volontà del Padre che è in cielo (1); chi è

<sup>(1)</sup> Voi mi amerete, dice Gesù Cristo, se voi farete

"giusto, vuol dire, ed umano; chi non sacrifica tutto alla sua pancia, alla sua libidine, all'am-

" bizione, all'ira, ecc.

## CAPITOLO VII.

De' doveri che noi dobbiamo a noi medesimi, eioè de' doveri etici.

§ I. Ciascun uomo ha le sue proprietà, dunque ciascun uomo ha i suoi jus diritti. La legge del mondo è vindice degli altrui diritti, dunque è vindice de' miei contra di me. Se l'omicidio, la mutilazione, il guastar la salute, indebolir le forze dateci per la sussistenza, il corrompere la mente e l'anino ed ogni ingiuria che si fa altrui, è un delitto contra la legge di natura, seguita che sia un delitto contra la legge di natura, seguita che sia un delitte parimente, dove si faccia a noi medesimi; e tanto più atroce e stolte, quanto che noi siamo a noi più cari che non ci sono gli altri, "e che la felicità nostra è sempre più nelle no"stre mani che in quelle degli altri."

§ II. De' doveri che l'uomo dee a se medesimo, niun aktro si vuol reputare più importante, quanto è quello di sapèrsi conoscere e misurare, perchè tutti i doveri son fondati su de' diritti, e non essendo i suoi diritti che le sue proprietà, potrebbe egli serbare questi diritti senza conoscere e misurare le sue proprietà? Questa massima

la volontà di Colui che mi ha mandato, S. Giovanni. Questa volontà è la legge: v. S. Giac., cap. 1.

adunque, nosce te ipsum, dee aversi comé il fondamento di tutta la morale che riguarda noi medesimi. E perchè la morale che ci riguarda è il principio, onde sgorgano tutte le altre parti di questa scienza che riguardano Dio e gli altri uomini, il conoscimento e la giusta misura dell'esser nostro è da aversi come base di tutte le disci-

pline morali.

6 III. L'uomo si può e dee considerare o nello stato di natura o nel civile. Nello stato di natura non è ne una bestia ne una divinità. Egli ha sortito un luogo assai al di sopra delle bestie; una infinitamente al di sotto della Divinità. Vuolsi dunque studiare di vivere con dignità della sua natura, quando si paragona alle bestie; e con umiltà infinita, rispetto, venerazione, come si considera di sotto all'imperio di Dio. Quasi tutti i mali di molti stelidi nascono da questa ignoranza. Alcuni si accumulano con le bestie le più schife; altri si sollevano tanto al di sopra del grado dell'umanità che non possono poi non precipitare. Vi ha dunque degli uomini porci, degli uomini lombrici, degli uomini talpe, ecc. Ma non è meno ridicolo vedervi degli uomini elefanti, degli uomini leoni, degli uomini aquile, " e degli uomini, che essendo animali, operano " da spiriti. ,,

§ IV. Come vi ha de' piani tra gli animali, sopra tutti i quali siede l'uomo, cesi ve n'ha tra gli uomini nel corpo civile, al di sopra de' quali siede il sovrano. Non è meno importante per viver bene e con virtù il conoscere il piano nel quale

172 siamo. Il rispettare i piani superiori, e guardar con ciglia amorevoli gl'inferiori, è l'essenza d'ogni repubblica. I piani inferiori nel corpo politico so-

stengono i superiori: i superiori dunque debbono regolare, soccorrere, proteggere gl'inferiori. Distrutti gl'inferiori, vengono di necessità a crollare i superiori; ed aboliti i superiori, tumultuano e si disciolgono gl'inferiori. Vi è dunque in questi doveri non solo dell'onestà e della giu-

stizia, ma dell'utilità reciproca.

§ V. Appresso è da guardarsi di farci qualunque si sia ingiuria, così nel corpo e nella vita. come nell'animo, nella stima, ne' beni, ecc.; perchè è ferire i diritti datici in custodia dal Padrone del mondo. Nè si vuol credere che si fatte ingiurie sieno delitti soltanto quando si fanno premeditatamente e con iracondia, e per farci del male; perciocchè essi son tali altresì, se nascono da certi vizi che si coltivano per diletto. Lo strangolarsi, il trapassarsi il petto col ferro, l'avvelenarsi, il gittarsi in un precipizio per un colpo di malinconia o di disdegno della vita, sono suicidii diretti; ma non son da riputarsi da meno, se nascono da crapula, da stravizzi, da soverchia morbidezza, da smoderata, avara, e non necessaria fatica, o dal bere quei tazzoni di Circe che promettono piaceri, e poi o ammazzano, o distorcendo le menibra stranamente ci convertono in animali quadrupedi o ci privano de' membri. Brevemente, ogni azione che o direttamente o obbliquamente ferisce le nostre proprietà e quelle doti, per cui siam uomini, il savio uso delle quali può

farci felici, è stolta, pazza, rea e distruggente la

legge di natura (1).

6 VI. Ma chiedesi: se la vita comincia ad esserci insopportabile, sicche sia una continua morte; o se si abbia a morire fra poco tra acerbi dolori o con grave ignominia, sarà egli illecito anticipar di poco il colpo della natura? Ogni suicidio è un'inginria al Legislatore del mondo, dice Platone: ma nel caso proposto concede il dipartirsi dalla: vita, siccome per un espresso o tacito consenso del Monarca dell'universo. È un piacere, dicesi, dove gela, ripararsi ad un cammino, e goder l'aura vitale del caldo; ma se il fumo ci ammorba, sicchè venga ad esser più il dolore e la molestia che non è il diritto di riscaldarci, ci tiriamo addietro. Fu questo medesimo il parere di Cicerone, filosofo savio, nè aspernante del piacer della vita. Plinio nel principio del dodicesimo libro della Storia Naturale crede non per altro la natura apprestarci de'veleni che per amorevolezza; affinche quando la vita divien di peso, si possa uscirne quasi dormendo (2). Aggiungono questi uomini sieri: È egli un benesicio la vita o una pena? Un beneficio che preme soverchio, fia le-

(2) Vedi la storia del suicidio del nostro amico il P.

ab. B. F., opera dotta, elegante e dilettevole.

<sup>(1)</sup> Voi non troverete che le bestie vi si diano in preda; sarebbero dunque più nell'ordine gli animali senza ragione che gli uomini ? Il libro di Plutarco, che le besue usino ragione; e la Circe del Gelli che è model. lata su quello; il libro di monsignor Rotario, quod animalia bruta ratione utantur melius homine, sono per appunto stati scritti per farcene vergognare.

cito ad ognuno il rinunziarlo (1): e se è pena, perche non debbe essere permesso di pagarla tutt'assieme? Finalmente, dicon essi, è lecito sacrifirare i minori diritti al maggiore; ed il massimo de' diritti è quello che abbiamo a non essere infelici. È iniqua ogni legge che dica: Non voglio che cessiate d'essere infelici. " Qual crudeltà to-" gliere all'uomo fino il piacere di poter morire? "Troppo sarebbe grave la vita senza il diritto " di poterne uscire. "

6 VII. Aristotile nondimeno stima viltà e dappocaggine il voler morire per non aver fortezza da sostenere il dolore e l'ignominia. È certo che Lucrezia, Catone, Pomponio Attico avrebbero mostrato più coraggio soffrendo pazientemente, che non ammazzarsi; perchè il valore è da misurarsi dall'ostacolo vinto. Oltre di ciò deesi esser certo che ogni colpo che recide la catena della natura, purchè non venga dalla catena medesima è un attentato contra il Sovrano del mondo, per la cui volontà esistiamo noi e l'ordine che ci mena: e riducendo tutti i diritti della presente vita a

## (1) L'Agnello di Fedro, lib. III, f. X.

. . . Cum crearer musculus, Beneficium magnum sane natali dedit, Ut exspectarem lanium in horas singulas.

Il signor marchese Malespina nella sua leggiadra traduzione

Che fu d'un maschio artefice, Mi espose d'un carnefice Mai sempre al sacrificio: E questo è beneficio?

zero, non si può dire che sia sacrificare il minore, al maggiore (1): è dunque per tutti i versi una ingiusta prodigalità. Finalmente la vita è per noi un beneficio; ma rispetto alla natura è un ordine, una legge. " Nel girare un carro, le ruote cigo-" lano: in una tempesta marittima le vele, gli di alberi, le sarte, le tavole patiscono: è la legge " della collisione, e questa dell'ordine, .. E un beneficio che il sovrano d'un fantaccino faccia un capitano; ma è una legge quella di serbar l'ordine militare, combattere e morir combattendo. Nè sentirete il detto di Fedro in bocca d'altri, se non degli stolti, i quali non conoscendo l'arte di vivere, in vece di lamentarsi della loro stoltezza attaccano la natura. " Sappi vivere, e non dirai che ti conviene anticipare il fato per non es-" sere infelice. ,

§ VIII. Io non vorrei intanto negare che sia permesso dalla legge di natura non solo l'ipote care ad altri la sua vita, ma eziandio il morire in certi casi. Tutto il genere umano nel contratto sociale ipoteca la sua vita alla patria; ogni soldato al suo sovrano. Se questi contratti si fan passare per suicidi, bisogna disciogliere i corpi civili e mettersi in uno stato assai peggiore ancora dell'ipoteca della vita; perchè nella città il pericolo è una piccola parte d'un gran tutto, essendo comune; ma nello stato di dispersione è

<sup>(1)</sup> Vedine una bella dimostrazione nelle Riflessioni metafisiche del nostro amico l'ab. Gombino, professore di matematica nell'università di Catania.

176 LIB. I, CAP. VII, continuo e tutto di ciascuno. È anche un senso di tutto il genere umano, esser cosa gloriosa e lodevole il morire pe genitori, per la patria, per gli amici. Chi ardirebbe di dichiarare questi fatti generosi per suicidi, sbarbicherebbe la radice dei diritti di soccorso. Dal che si può ricavare che la legge di conservar la vita " non è sì severa " quanto comunemente si crede per poca rifles-" sione, e che non ci sia senza eccezione alcuna. " Se l'uomo non nasce a sè solo, potrebbe quindi " dedursi questa regola naturale del quando gli " convenga sostener la vita a traverso di tutti i "mali, e quando possa lasciarsi in balía della " morte: quando il ben personale della famiglia, 4 del corpo civile, è uguale alla somma de'mali, " il diritto e l'obbligazione di vivere è zero: se " è d'avanzo, si vuol vivere: se è meno, il diritto " e l'obbligazione a vivere è eguale ad una data " quantità meno una maggiore. Ma può ben la " legge di religione ridurre quella quantità minore

§ 1X. Ma benché l'ammazzarei per capriccio sia un particidio, nondimeno per chi ama di viver felice, è da sforggire il soverchio amore della vita, ed il troppo timore della -morte; perchè quindi vanno in noi prendendo radice ed ingrossandosi quelle morbidezze di corpo e quelle timidezze di spirito, che d'uomini ci fanno lombrici, ed espongonci a tutti anche i più piccoli colpi della natura; timori panici e ridicoli che non ci lasciano per un momento liberi. Non ci è peggior miseria nella vita quanto il morire oggi momento; e questo

" del zero ad una grandissima. "

avviene quando si vuol veder tutto per minuto ed isfuggire fino le infinitesime de pericoli. L'uomo fatto per la presente felicità marcia a passi giganteschi su i piccoli oggetti e s'indura a' grandi. Se noi, dicea Sarpedonte a Glauco (r), potessimo essere sempre giovanetti ed immortali, sarei io il primo a ritirarmi da' pericoli di questa guerra; ma se migliaia di cagioni di morte ci soprastano e per mille lati, moriamo una volta, ma moriamo gloriosi. Vi è egli peggior morte, quanto il morir di apprensione ad ogni aspetto spiacevole? Era per noi altri, dice lo Spirito Santo nell'Ecclesiaste, non nascere il meglio: ma poichè ci siamo nati, il men male è il finir presto. Fu domandato a Pittaco: chi è il più infelice? Quegli, rispose, che si studia d'esser troppo felice.

§ X. Del resto perche niente è virtu senzaprudenza, è anche in questo da usare un poco di discrezione. L'uomo forte non vuol lasciar niente di quel che sia giusto e virtuoso, e principalmente dove possa giovare alla sua patria o al genere umano: non debbono spaventarlo ne gli elementi, ne la opposizione de'malvagi o degli invidiosi. Chiunque si lascia atterrire e distornare dalla via della vera gloria per si fatte cagioni è vile; imbecille, ne degno di vita. Pur è nondimeno da guardare, se e' si può o no quel che s'imprende; se sia veramente per giovare o che s'imprende; se sia veramente per giovare o se ci abbia altra men aspra e pericolosa maniera di fare del bene. Ed in questo è posta la

<sup>(1)</sup> Omero, Iliad. XII. Genovesi, Diceos., vol. I.

178

prudenza. Ma poiche ha ragionato e veduto il grande; se comincia a calcolare scrupolosamente i piccoli oggetti, ed analizzare i possibili, è già divenuto timido ed inetto: Io parlo agli uomini fatti, ed avrei a parlare a quei che li fanno; potendo parere inutile, dopo che siamo male educati, molli, teneri, e siccome vermicelli, intendere il bene della fortezza, bene che solo può alleggerire tre quarti de' mali della vita presente.

& XI. L'uomo non debbe essere solamente con sè giusto, ma amico ed intimo amico. A niun dunque dee maggior soccorso quanto a se stesso. lo so che amandoci tutti per natura, potrà parer soverchio l'incoraggiarne di vantaggio. Ma e' si vuol sapere che non è il medesimo amarci ed esser di noi amici. Tutti ci amiamo: ma il solo savio è di sè amico, perchè il solo savio sa amarsi e soccorrersi come si conviene (1). L'amarci è un istinto della natura: l'esserne amici è una scelta. Questo soccorso è quello che ci procacciamo per le virtù dette monastiche, cioè che non risguardano che noi soli. Siccome generalmente vi ha tre sorte di virtù o di abiti, che ci migliorano e corroborano incontro ai mali di questa vita, cioè intellettuali, morali, meccaniche; così l'uomo che ama di migliorarsi e consolidarsi, dee dar opera a tutte e tre, cioè a migliorar l'intelletto colle buone cognizioni, a frenar l'appetito

<sup>(1)</sup> La sapienza non può esser giustificata che dai figli della sapienza, dice S. Luca : καὶ ἐδ ικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τον τέκνων ἀυτής πάντων, cap. VII, 35.

con le virtù morali, fortezza, temperanza, ecc., e ad indurire i muscoli e le membra coll'esercizio

e gli abiti corporei.

6 XII. Riguardo alla coltura dell'animo, si vuol dividere in tre parti: una serve per noi, affinche sappiamo far uso delle cose, in mezzo delle quali siamo; ed a questo fine risguardano tutte le scienze fisiche e l'arte di queste scienze, vale a dire l'aritmetica e la geometria. Un'altra serve per vivere con gli uomini e con l'Autor del mondo amichevolmente e giustamente; ed a ciò serve la scienza dei doveri in generale. Ma perchè questa scienza è fondata su la natura di Dio e degli uomini, seguita che si vogliono conoscere, quanto si può, Dio e gli uomini; ond'è che ci bisognano pochi, ma netti e brillanti tratti di teologia e di antropologia (1). La terza finalmente risguarda i posti ed i mestieri. Non si può viver bene da chi dovendo esercitare un uffizio, o un mestiere non ne sa l'arte. Ogni sbaglio, oltre che non è giusto, offendendo il diritto altrui ci tira addosso l'odio, la vendetta, ed altri generi di pene pubbliche, Quando non si avesse a temere altro, che o il disprezzo o l'infamia, sarebbe tuttavolta per noi grandissimo male.

§ XIII. So che si disputa tra alcuni dotti, se questa europea cultura di scienze abbia migliorati o fatti peggiori gli uomini. Sono i soliti paradossi di certi ingegni singolari. Anche Diogene

<sup>(1)</sup> Vedi ciò che è detto nella III parte della Metafisica Ital., cap. ultimo.

Cinico stimava di doversi sbarbicare dal genere umano non che ogni letteratura, ma ogni arte, eridurci igundi e vagabondi ed agli antichi abituri degli antri e de' boschi come fiere. Sembra che il fine propostosi da Giovanni Rousseau nel suo Discorso su l'origine della inegualità degli uomini non fosse che Cinico. Io confesso anch'io che vi è del lusso, del vano, del cattivo, dell' inutile siccome nelle arti, così in tutte le scienze e le letrere (1): ma questa è la fecondità dell'ingeguo umano ed un po' di stravaganza di nostra natura, che non è facile da scansarsi sempre. Del resto l'utilità e necessità delle scienze è manifesta per due principali punti: 1.º gli uomini vivono sempre meglio al lume che al buio: 2.º non si può

<sup>(</sup>t) Le lettere e gli studi dovrebbero rilevar lo spirito umano e reggerlo; ed intanto per la libidine degli ingegni l'opprimono e il disviano. L'nomo e un animale più tosto grosso che no ; non era dunque necessario andare agli infiniti piccoli in ogni scienza. Questa moltitudine di piccoli oggetti che gli si presentano, ne opprimono la massima parte e sviano gli altri. Si è troppo sintetizzato su le scienze morali nell'età delle scienze: non contenti de' casi ordinari, se n'è ricercata una copia presso che infinita di straordinari, di possibili non mai avvenuti e fino d'impossibili. Gli straordinari, i possibili, gl'impossibili hanno inviluppati gli - ordinari ed i più santi principi. Qui dunque si richiede l'arte degli analitiei. Bisogna ridurre quel guazzabuglio a termini generali, ristabilire la dignità delle massime, e dar di penna su l'infinita sintesi delle scuole. Fino a che ciò non sarà ben fatto, vivranno meglio quelli che non sapranno di morale se non quanto potrebbe loro dettar la natura che noi. Perchè, come la natura parlerebbe in mezzo a tanto fracasso di casisti, di decisionanti, di alleganti, di disputanti, ecc. ?

viver bene senza arti e molte arti dove è molta populazione; ed il manico delle arti sono le buone cognizioni.

& XIV. Rousseau dice: Tutte le scienze e la maggior parte delle arti, per cui vanno alteri i popoli culti, son figlie di qualche vizio e di qualche scelleruggine. L'aritmetica e la geometria nascono dall'interesse e dall'avarizia, primo veleno della vita umana: la giurisprudenza e le leggi dall'iniquità: la teologia dalle superstizioni e dai deliri dei popoli: la fisica dalla vana e ridicola curiosità: quasi tutte le arti dall'ambizione di distinguersi. Ragionate, concluiude, sulla medesi-

ma regola di tutte le altre.

6 XV. Quest'uomo ha la felicità di gabbar sè ed il suo lettore per troppa fecondità di fantasia. e per ingiulebbarsi di certe sue immaginazioni. Tutto il suo raziocinio si riduce a questo piccolo: Che le scienze e le arti son figlie del bisogno. La caccia, la pesca, la pastorale e l'agricoltura, l'architettura, il filare, il tessere, ecc., son figlie del bisogno. Faceva anche mestieri di leggi e di governo per regolare e mantenere all'unisono le associate moltitudini: le leggi dunque e la giurisprudenza son figlie del bisogno. Non si è cominciato a navigare che dopo aumentati si fattamente gli uomini di un paese che non vi era più da poter vivere: la navigazione è figlia del bisogno. Vi erano de' popoli a cui, soverchiando certi beni mancavano certi altri: il bisogno dunque generò il commercio. Vi ha molti per natura malvagi; ye n'ha altri per natura poltroni; bisognaya assicurarsi i beni per certe leggi; bisognava far dei conti ne' traffichi: l'aritmetica dunque e la geometria son figlie del bisogno. Si avevano a conoscere i corpi, donde l'uomo trae i snoi comodi: la fisica terrestre nacque da questo bisogno. Si volea saper regolare le sue fatiche, dividere le occupazioni, distinguere i termini de' popoli, saper navigare: l'astronomia nacque da questo bisogno. Si doveva intendere la vera Divinità, e separarla dalle fantasime de' popoli stupidi; conoscere le leggi della Divinità; niente era più necessario a ben vivere: questo bisogno potea non produrre la teologia? Tutte le scienze, tutte le arti son figlie del bisogno. Se il nostro filosofo chiama vizi e delitti i bisogni, è crudele; se non istima di doversi pensare a soddisfarli, è iniquo: se crede di potersi ridurre le scienze e le arti al solo utile con risecarne tutti i belletti, è rozzo: se vuol correggere il falso che vi è trascorso per li vizi inseparabili dalla natura umana, è filosofo, e sarà l'amico degli uomini.

§ XVI. Dopo la coltura dell' intelletto segue la disciplina dell'appetito. L'appetito è essenziale all'animalità, e perciò necessario all' uomo. Egli è animale, dunque sensitivo, cioè appetitivo, non nascendo l'appetito che dalla sensibilità. B non avendo in sè nè tutto quel che gli è d'uopo per ben essere, nè tanta forza da respingere ogni male che gli possa sopravvenire; bisognava che egli fosse dotato di appetito concupiscevole, sicome di una molla che il porta a seguire i beni, i quali gli mancano; e di un irascibile per iscan:

sare e fugare i mali che possono distruggerlo o infelicitarlo. Ma questi appetiti per l'ignoranza e per l'elasticità della natura spesso diventano falsi o per estensione o per intensità; cioè amando, sperando, temendo, odiando, ecc., oggetti che non esistono fuorchè nell'apprensione; o amando, odiando, sperando, temendo più o meno di quel che la bontà o la malvagità delle cose merita. Al questo modo nascono le false passioni, le quali son tutte quante istrumenti di miseria, siccome crudelissime strappate di corda.

§ XVII. La disciplina dell'appetito dee aggirarsi sopra tre punti: 1.º di richiamare l'intendimento, affinche non vi regnino delle notizie false di quelle cose onde sogliono accendersi delle passioni false, perchè ogni falsa passione deriva o da ignoranza o da errore. E quindi è che la divina Scrittura chiama i nostri peccati errori ed ignoranze (1). E poichè la fucina delle passioni è ordinariamente la fantasia, perchè ella o le genera per forme fantastiche che si rappresenta, come quando si adira, piange, ama, teme per le favole de' poeti e per immaginazioni romanzesche; o le trasforma, poichè son nate per le sen-

<sup>(1)</sup> Tutti i peccati diconsi ἀμαρτίαι nella divina Scrittura. Questa parola viene dal 'υτειο ἀμαρτάνο, che nella sua prima significazione non dinota che quell'aberrare dallo scopo ne' tiri; e questo da α negante, ε μάρπτω, chiappare. Il peccato non è che un aberrare dal vero fine, e l'appartarsi dalla regola che conduce a quello. Omero non usa quasi mai questa parola ἀμαρτάνω che nel senso di aberrare ne' tiri de' dardi, delle aste, e di altre arme che feriscon dappresso o da lontano.

184 LIB. I, CAP. VII, sazioni esterne, dando de'colori alle immagini corporee diversi da' naturali; la principal cura di un nomo che voglia esser savio è quella di curare, quanto è possibile, e calmare la fantasia. Ma la fantasia non si cura che con la vera scienza delle cose. È l'animi ratio che la disinganna: 2.º confermare il temperamento corporeo colla fatica e l'appetito dell'animo, con abiti virtuosi acquistati con lungo e severo uso. Così una lunga temperanza, una lunga astinenza, un lungo amore dell'onestà, un esercizio quotidiano del corpo, un lungo avvezzamento a soffrire i mali di questa vita con fortezza d'animo, ecc., inducono di certi abiti, i quali benchè sul principio ci sembrino per avventura difficili e ributtanti, diventano poi piacevoli, conservando il vigore e la sanità del corpo e la sapienza e tranquillità dell'animo, per cui si evita un' infinita copia di dolori e di angosce: 3.º le preghiere sincere, calde e spesse. nascenti dall'intimo del cuore e da versce amore dell'onestà, per le quali imploriamo dal Padre del mondo quel soccorso che egli stesso si è dichiarato di non volerci accordare altrimenti che pregando, petite et accipietis. Queste preghiere operano sull'animo per un altro verso ancora; perche niuno potrebbe pregando presentarsi in ispirito all'Autor del mondo senza sentire la sua piccolezza e la vanità della sua vita. E questo, com'è frequente, viene ad umiliare l'alterigia dell'amor proprio, prima e grandissima sorgente di grandi appetiti. lo parlerò a Dio, non essendo che polvere e cenere. Ecco come Abramo preparavasi alla preghiera.

§ XVIII. Ma, il dirò di nuovo, niente è tanto necessario per ben frenare l'appetito, quanto il ben conoscerci. Donde nasce egli questa tanta balordaggine, mattia, frenesia de' popoli lussureggianti e molli? Dal non voler, cred'io, rientrar giammai in noi medesimi, dallo sfuggire di dimorar con noi, dall'odiar di conoscerci. Quasi tutte le invenzioni del genere umano, che si chiamano sollievi, divertimenti, ricreazioni, non par che nascano da un odio che abbiam per noi medesimi. Quanto più i nostri peusieri, l'attenzione, gli affetti si versano fuori di noi, tanto ci crediamo più felici. Tanto è dunque cattiva, tanto orrida la nostra natura che non le si può dare una occhiata senza essere turbati ed infelicitati? Ecco la stoltezza. Perchè, vogliamo o no, è finalmente da rientrare in noi qualche volta. Si potrebbe egli star sempre di fuori? E tornandoci presto o tardi, senza esservi mai avvezzati, qual sarà la miseria nostra! Non iscoprite mai un canchero, non cercate mai di raddolcirlo: quando vi sia forza di farlo, troveretelo sparso per l'ossa e nelle midolla. E si vuol dunque avvezzarci a trattar con noi familiarmente, a conoscere i diritti della nostra natura, a vederne il bene ed il male; ci dobbiamo infine studiare: non si potrebbe per altra maniera avere il minimo de' muli (1).

<sup>(1)</sup> Sono i due gran precetti degli antichi, 1.º conosci e seguti Dio; 2.º conosci te stesso: scienze necessarie alla condutta di un uomo che voglia viver da savio. I filosofi l'acquisteranao pe' loro studj: il resto del popolo per la disinteressata yoce de' filosofi. Ma é cgli facile

6 XIX. Dirò qui d'un senomeno che mi pare di avere generalmente osservato. Ho veduto i gran geometri taciturni, ma tranquilli e placidi, dove il temperamento non ne facesse un'eccezione: i gran medici gentilmente modesti e condisceudenti; i grandi giureconsulti nobilmente e affabilmente gravi e maestevoli; i gran teologi di una umile e rispettosa serietà. E per contrario i semigeometri superbi e disprezzanti, i semi-medici ma-lignamente satirici, i piccioli legisti stoltamente alteri, i mezzi teologi orgogliosi, feroci ed in aria di tiranni, di che non saprei dire la cagione; e ne dirò quella che a me pare che sia la più verisimile. Un gran matematico è avvezzo a trattare non con le cose, ma co' segni generali delle cose, e nel mondo ideale che è da noi separato e vastissimo; nè perciò può altrimenti riguardare le cose sensibili e particolari che come frazioni infinitesimali: un piccolo geometra non calcola che singolari, e vuol fare altrui credere che anch'esso versi nel mondo ideale; nè si accorge che interessandosi troppo in questo mostra assai che non abbia troppo visitato quell'altro. Un gran medico vede l'inmenso caos della natura più da vicino, e questo l'umilia, ed il rende circospetto, modesto, condiscendente: un medicastro, avvolto nel

il conoscersi in un popolo già guasto di costume, e dove le opinioni fantattiche tengono luogo di natura? dove la depravazione ha luogo di legge? dove l'epètureismo pratico è la meda? Anche a me pare difficilissimo. Il pregiudizio popolare è una marea che strascina i vascelli i più grandi e forti.

suo mondo di un centinaio d'idee, crede di saper tutto. Un gran giureconsulto conosce e la maestà delle leggi e l'interesse che dee prendervi ogni uomo a serbarle intatte: l'accesso alle leggi, volonta generali de'sovrani e de' popoli, gl'inspira a poco a poco un certo non so che di maestevole; e quel conoscerne i rapporti colla felicità civile il rende affabile: ma i rabuli vengono alteri per l'aria legale, e non possono essere affabili non conoscendo la vera natura e forza, ed il vero fine delle regole civili. Finalmente quanto uno è più gran teologo, tanto più conosce la grandezza della Divinità, e con ciò la sua infinitamente piccola rispetto all'infinitamente grande: più intende che la teologia non è che l'arte di render gli nomini miti, mansueti, pazienti, amici gli uni degli altri, conoscitori della nientezza di questa vita in confronto all' eterna. Ma i teologastri prendono con noi l'aria di dominanti che credono lor dare il posto che non conoscono; si rappresentano la Divinità che non hanno studiata. siccome un tiranno; e sè reputano i generali di quella, mandati a porre a sangue ed a fuoco tutti gl'insetti umani S. Agostino e S. Tomaso, ecc., erano gran teologi e grandissimi amici dell'uomo, umili, rispettosi, amorosi: N... M... P.... Q... Z... sono ignoranti, alteri, temerari, sfrontati, crudeli, oppressori. Non mi rimovo, diceva uno di costoro, ancorchè pera la terra: anzi se potessi, la vorrei fracassare con un calcio. Questi pirgopolinici poi rovinano come la statua di Nabucco pel colpo di certe piccole pietrucce.

Umiliatevi se volete essere esaltati, diceva il nostro legislatore. Che fa Giove in cielo? fu domandato Pittaco (1). Umilia, diss'egli, i superbi e solleva gli umili. Compendio della storia dell'uomo, dice un critico (2).

6 XX. Finalmente ad ottenere il minimo dei mali si richieggono delle virtù meccaniche, le quali non sono che giornaliere, metodiche, regofate fatiche per cui si mantiene ed indura il vigore de' muscoli e de' nervi, sola gran cagione di beni quaggiù, perchè sola ci da delle forze necessarie a combatter da vittoriosi con i mali della natura. Al che la legge dell'universo ci obbliga, se ci obbliga al soccorso di noi. Qui dunque han luogo quattro doveri, 1.º di faticare per acquistare i beni, senza cui non si può vivere. Dond'e che l'ozio in un povero e bisognoso, il quale sia in grado di travagliare, è un peccato contra la legge di natura (3). Se il diritto di umanità richiede che si fatichi come si può per soccorrere un povero che non può; richiederebbe esso meno che si fatichi per noi medesimi? Io non se su qual principio di RETTA RAGIONE certi moralisti han fatto l'elogio dell'ozio: erano certi cattivi fisici e pessimi etici. La natura genera tutti i ragazzi attivi e pieni di suoco, tutti imitatori e tutti artisti;

<sup>(1)</sup> Laerzio.

<sup>(2)</sup> Bayle, art. Esopo.

<sup>(3)</sup> E contra le divine positive, contra le civili, contra il senso di tutti i savi. La divina scrittura condanna l'ozio: le leggi civili proscrivono i vagabondi; à savi gli hanno in disprezzo.

l'ozio senza moto e fatica porta al marcimento: l'ozio dunque è contra la buona fisiologia. Madistrugge la buona morale, perché 1.º chi è crudele con se, sarebbe pietoso cogli altri? l'ozioso vuol mangiare; la faine non ammette dilazione; l'ozioso dimque mangerà dell'altrui, non avendo del suo: come mangiarne senza frode, furto, rapina? 3.º l'ozio di sua natura rende alla dissoluzione del corpo civile, perchè tende alla distruzione delle arti: chi volesse vederlo non avrebbe a far altro che render l'ozio generale: 4.º distrugge le leggi e l'imperio; perchè non ho veduto mai nè letto che i magistrati inquiressero nella vita e nei costumi degli accattoni miserabili: chi solleciterebbe il processo? chi pagherebbe le spese degli inferiori ministri? che sperarne (1)?

§ XXI. 2. La diligenza e l'industria nel conservare, se si ha. Dond è che la spensieratezza è un vizio opposto alla vera nostra felicità. Aggiungo che può esser cagione di mille scellerag-

<sup>(1)</sup> Mi viene qui un gluirbizzo. Voi troverete nella storia 1.º degli ordini religiosi militari, il cui voto è la guerra: 2.º degli ordini filosofi, il cui voto è l'insegnare : 3.º degli ordini missiona; il cui proposito è la conversione degl'incerduli, ecce, tutte cose sante e lodevoli. Perché non si è fondato un ordine, il cui voto fosse stata l'agricoltura? Quest'ordine avrebbe unito in sè i beni di tutti quei tre: perché avrebbe arricchito stato, e mantenuto il nerho della milita; avrebbe fatti gli uomini savi di sapienza prutica, ed aumentando la popolazione avrebbe acresciuti i credenti in casa. Questo era l'ordine degli Esseni, Vedi Giuseppe de B. J., lib. 2.

gini; sopportando con più moderatezza la povertà colui che ci è nato, che chi ci è venuto dalle ricchezze. Costui vorrà sostenere il grado ed i piacerdello stato ond'è caduto; e non potendolo più per gli averi, bisognerà mettere in vendita l'onore, la giustizia, la fede, darsi ad intrighi e truffe; e brevemente diventare un pirata di terra. Il che se è a dirsi vita savia e felice, lascio giudicarlo al leggitore.

6 XXII. 3.º Una modesta cupidità; perchè oltreche non si può per le leggi dinatura pigliare del comune più di quel che basti; ma pure una smoderata cupidità di avere, 1.º non lascia mai tranquillamente godersi di quel che si ha; (1) e 2.º porta ad azioni inique e nefande: donde pel riverbero inevitabile del genere umano dee aspettarsi di perder quel che si aveva, ed esporre sè e la sua famiglia a grandissimi travagli e guzi. Si potrebbe domandare a questi crisofagi: quando dormite voi? quando mangiate? quando godete della conversazione amichevole del genere umano? quando riposate di voi soddisfatti e contenti? Potrebbe ancora loro dirsi: guardate il fine; non vedete quanti v'invidiano; quanti fan de' disegni su de' vostri beni? tutti quei che vi sono d'intorno e più di tutti i vostri figli, i nipoti, i congiunti non pregano che per la vostra morte: e chi sa che non l'accelerino? Ma i pazzi son infiniti e

<sup>(1)</sup> È provato per tutta la storia umana che l'oro è maggior causa di render gli animi sospettosi ed inquieti che la gelosia amorosa.

di vari generi, e non si è ancora trovata l'arte di guarirli.

§ XXIII. 4° Un uso modesto che sia lontano dall'avarizia e dalla prodigalità delle quali questa spianta il fondo della vita, quella il seca: perchè l'avarizia impiccolisce lo spirito ed il rende inquieto, sospettoso, affiitto, meschino, nemico della vista degli uomini, solitario e divorante sè stesso; funesta i sogni, genera perpetui vaniloqui e soliloqui; è il più gran tormento del cuore umano: questa medesima passione lascia appassire il corpo, intisichire, increspare ed invecchiare innanzi tempo; il carica di non necessarie fatiche; e gli niega i più piccoli ristori. L'aerumna dei Latini non è più erumna dell'avarizia (1).

§ XXIV. L'uomo non nasce che in una piccola società; e difficilmente vive senza una più
grande: dunque gli è necessario di esser socievole, avere delle amicizie e saperle coltivare. I a
solitudine come non è sostenuta da una continua
fatica meccauica che faccia traspirare il corpo, e
vôti il petto dell'aria che ha perduta l'elasticità,
a men che non sia imbalsamata dalla grazia divina, fa l'uomo taciturno, ipocondriaco, abbor-

<sup>(1)</sup> Gli Stoici definivano Perumaa agyitudo laboriosa è in senso di opprimente, dond'è il genere, il singhiozzare perpetuo, come per angustia di petto e per debolezza di polimoni. L'erumaa è un'asma generata da once moleste. Il greco ἀιρίομαι, end'è il contratto ἀιρούμαι, è usato da Omero spesso per anunazzare opprimendo, come δαμάοι, premere la natura. Or questo si fa per delizie da un ayaro.

rente das cospetto dei nostri simili, truce, crutdele e non di rado nemico ed omicida di sè medesimo. L'amicizia poi (ed intendo della vera e
virtuosa) rende le persone affabili, placide, paghe
della presente vita, ed amanti dell'uomo. Non ci
è peggior male per noi medesimi, quanto l'odiare
la vita; nè più fiero veleno pel corpo civile; perciocchè l'odio della vita genera nelle persone un'erumna perpetua, e nello stato degli scellerati i
più superbi ed irreparabili. Ma la solitudine la
ci fa odiare.

§ XXV. Appresso bisogna essere stimato edamato da coloro con cui vive e da cui dee sperare il soccorso alla sua imbecillità. L'odio dei
socj, il sospetto, il timore, la disistima, lo abborrimento il mettono fuori di società ed il privanofogni bene che può e debbe attendere da quelli.
Questo è il peggior de mali che ci possa avvenire; perche è una scomunica dal corpo civile. E
perciò la buona fanna e l'essere avuto in conto epregio è il maggior tesoro dell'uomo. Che gioverebbero i tesori ad una persona non solo solitaria, ma abborrita da coloro tra cui vive? E
senza tesori l'amore di tutti i concittadini le vale
per un fondo inesausto.

§ XXVI. La fama è di due maniere, delle quali una si può dire naturale, l'altra, artificiale: Il passare per uomo abile a quei diveri che comunemente si richieggono da ogni uomo; dicesi fama naturale; ma l'essere riputato o grande ed eccellente in qualche mestiere qualunque, o di intera probità e virtu, così rispetto a sè, come

per riguardo agli altri uomini, dee chiamarsi stima artificiale. Ogni uomo che ci nasce, posto che non sia per natura stupido, ne guasto da mali o da educazione, siccome ci nasce nomo e non beatia, così ha un diritto ad essere stimato quel che ci nasce; e questo diritto è ingenito, e vale sempre, dove le viziose qualità non l'offuscano. Ma se per coltura d'ingegno, di cuore, di membra sarà divenuto un eccellente geometra, medico, giureconsulto, architetto, fabbro, ecc., o un uomo coraggioso, temperante, giusto, umano, virtuoso in somma, ha un diritto acquistato legittimamente a questo secondo genere di stima, ne mancherà mai di essere riconosciuto, dove non sia smentito da lui medesimo per fatti susseguenti o storditi o scellerati, ancorchè l'invidia e la cattivezza di taluni possa sforzarsi di annebbiarlo per qualche tempo.

§ XXVII. Dunque la stima è o figlia della natura e del bono temperamento, o dello studio delle virtu e delle arti. Chi non ha sortita la prima dee ingegnarsi di conseguir la seconda, non si potendo ben vivere senza niuna stima. È di qui è che quegli uomini, i quali corrono a scavezzacollo dietro certi vizi infamanti, e che si gloriano del mal fare, peccano contra i doveri della natura in due modi: prima perchè ogni vizio che ci offende, ripugna alla natura; e, siccome dice leggiadramente Platone nel IV della Repubblica, mette in noi una ribellione tra la ragione ed i sudditi della ragione, cioè il concupiscevole e l'irascibile appetito: e poi perchè c'infama e ci

scomunica dalla civile'e naturale società, facendo a noi quel che niun tanto capitale nemico ci potrebbe fare; perchè i nemici, dove noi siam virtuosi, serviranno ad accrescere la nostra gloria; ma un sol colpo che noi ci diamo da matti o da malvagi ci rovina delle volte dal fondo.

§ XXVIII. Si vuol nondimeno sapere che nel coltivare e seguire la virtù, onde nasce la vera stima, si vuol guardare alle regole site nella natura ed immutabili, e non alle fantasie o alle ridicole costumanze de' popoli. Queste regole son tre: 1.º non far mai male a nessuno ed in nessuna maniera; perchè il far male subito ci fa passare negli altrui animi per bestie carnivore ed avide dell'altrui sangue: 2.º fargli tutto il bene che tu sai e puoi, e farglielo senza niun'affettazione di gloria e d'interesse, ma cordialmente e con grazia; e dove non puoi, compatirlo e mostrargli tutti i veri segni di animo veramente compassionevole; perchè come il far male è una forza repulsiva della società, che non può mancare di generare odio, orrore, stizza, persecuzione, così l'essère studioso di far bene, e farlo fin dove si sa e può, è una maravigliosa forza attrattrice e conciliatrice degli uni verso gli altri, madre e sorgente certa di vera fama; 3,º studiarsi di esser franco, candido ed aperto in tutte le sue azioni e non azioni, quanto le leggi della prudenza e convenienza comportano; perche quell'esser chiusi e troppo misteriosi genera di noi sospetto, e ci fa dalla gente tenere per macchinanti e malvagi, anche quando non lo siamo. Perchè è necessario che

anche quando si ha a parlar poco, si faccia con una certa apertura di volto e di cuore, dando sufficientemente a capire che se noi non siamo più aperti, non è già per aver poca confidenza in coloro, con cui conversiamo o trattiamo checchessia, ma o perchė il dover nostro ci obbliga a tale maniera di operare, o perchè tal è il nostro temperamento che noi non potremmo vincere. Maquelle esterne sembianze di virtù ed alcune popolari cerimonie, che altri scioccamente tiene per segni di virtù, come certo molle girar di ciglia, certi studiati inchini, de' passi misurati e gravi, alcune devozioncine di occhi, di mani, di bocca, delle contorsioni e delle smorfie non faranno mai ne'popoli savi della stima a nessuno, nè genereranno vera divozione e sincero rispetto, dove non abbiano quel fondo che è detto. Anzi è da temersi dell'opposto che non ci facciano passar per ipocriti e per lupi coverti di pelli di agnelli; perchè il perfetto bello non richiede belletto ne maschera; cosicchè dove si vede maschera e belletto è sempre da sospettare di bruttura e viziosità al di sotto. Ne io ho mai letto che uomo veramente virtuoso usasse caricatura; essendo di sua essenza la virtù schietta, aperta, franca. Finalmente neppure lo studio di piacere a Dio e le frequenti mortificazioni del corpo ci faranno riputare per virtuosi, dove sieno scompagnate dall'amore sincero, e quanto più si può disinteressato, del genere umano, perchè il popolo crederà subito che si voglia imposturare per chiapparlo. E per verità come può ad altri parer vera virtù quel mostrare di amst Dio con odiare il prossimo e fargli del male? Se voi, dice S. Paolo, avrete tanta fede da far de gran miracoli, ma non avvete poi amore pe vostri fratelli, voi non siete niente, e sarete come un vano suono di campana. Quel longas orationes orare, e poi spogliar de'loro beni le ease altrui, è una ipocrisia, non una virtu, dice il divino Legislatore della nostra legge. L'arte dunque di acquistar fama è l'essere (non l'apparire solo) uomo giusto, caritatevole, sincero. Ma quest'arte è sempre ignorata dagli stolti, cui non circonda che furiosa turha di falsi affetti, avidità di ricchezze, cure de'piaceri, studio di lusso, falso amore d'imperio, d'onore e di gloria (1).

§ XXIX. Si domunda: quanto e fin dove conviene ad un nomo veramente virtuoso implicarsi negli affari pubblici? Perche pare che da una parte non possa negare alla patria quel soccorso che dipende da lui, e violare il contratto sociale; e dall'altra che non sia prudenza mischiarvisi, dove si corre pericolo de beni, della stima e talora della vita. Perchè essendo da per tutto nelle signoreggiate nazioni più i malvagi che i buoni

<sup>(1)</sup> Quest'arte piace, e ci fa stimare fino dagli stupidi, per un senso simpatico della natura; e ci reca distituna e odio l'opposta, per un moto non men naturale ed antipatice. Finche i compagni di Cristoforo Colombo si condussero nella prima maniera tra gli Americani, furono tutti i Castigliani venerati come Dei come mutarono tratto, furono tenuti in conto di fiere; onde nacquero i gran mali che oppressero i conquistatori ed i conquistati. Histoire des poyages, t. XVIII.

a far le minestre; l'uomo savio e virtuoso sarà temuto, dove venga alla testa di certi affari: il timore aguzzerà l'ingegno di molti alla calunnia; e dove non sia facile rimoverlo per imposture e falsità, vi saranno mille modi da disfarsene per tradimenti, per veleni, ecc. Finalmente quando manca ogni arte, si farà altamente risuonare, che è troppo austero; che ha in testa certe virtù stoiche e platoniche; che è un riformatore; che il soverchio zelo nuoce più che la compiacenza; che il mondo è da lasciar ire come va; e che il velervi fare delle novità è spiantarlo; che si vuol esser contento di quel bene di che è capace la natura; ne esser utile l'elevar l'uomo ad un grado dove non può conservarsi. Alla qual maniera credono di poter coprire la lor viltà e malvagità, temendo di non perder quei lucri che mietono su gli altrui vizi e miserie (1).

§ XXX. Al che rispondo che l'uomo savio e virtuoso dee, quanto sa e può, studiarsi di giovare alla patria: 1.º perche tale è il dovere non solo della natura, ma eziandio de' patti sociali, non si potendo concepire società senza un patto di reciproco soccorso: 2.º questo richiede il suo interesse personale e domestico, perche qual persona o famiglia potrebbe essere sicura e tranquilla nelle pubbliche tempeste? Non sarebbe dunque

<sup>(1)</sup> Tutti i gran principi che han tentato di frenare il vizio che giova al potenti, han dovuto combattere e ne con le congiure. Giovanni II, re di Portogallo, S. Ferdinando di Castiglia, Adriano VI papa, Arrigo IV di Francia, Pietro il granule di Moscovia, ecc.

ne prudente ne virtuoso un che guardasse i mali della patria come si guardano le tragedie teatrali, senza altrimenti commoversene. Ma rispetto al modo, si vorrebbero fare di molte considerazioni: 1.º un tal uomo non dee brigarsi molto nelle corti, perche questo brigare è di animo ambizioso, di sè superbo, riformatore del genere umano o avido di posto e di ricchezze, e di spirito inquieto ed intricante; il che è contrario al carattere di un nomo sodamente savio. Niuno mi darebbe mai ad intendere che cotesti ardelioni che non corteggiano che i grandi, i ricchi, i lauti pranzi, curiosi di tutto, sottili spiatori d'ogni fatto altrui, riformatori di tutto, ancorche vestissero il mantello stoico, fossero uomini di virtù; perchè la virtù vera non prende lume a prestanza; e fino nella sua oscurità ne ha sempre di soverchio. Meno ancora mi si persuaderebbe che fosse una virtù cristiana; perchè chi legge l'Evangelio, vedrà che Cristo medesimo sfuggiva questo lume a prestanza, proibendo che si divulgassero i suoi miracoli; e niente tanto inculcava a' suoi discepoli, quanto di fuggire l'ostentazione farisaica (1), e che si contentassero di esser buoni, non di apparir tali per fasto secreto dell'amor proprio.

§ XXXI. Ho detto di non doversi brigar molto, per dire che vi può essere un'eccezione conveniente anche alla più rigida virtù; e sarebbe quando non brigano i posti che i malvagi e gl'i-

<sup>(1)</sup> Questo è, cavete a fermento Pharisaeorum: questo è, non ambite i primi luoghi. Vedi S. Luca, cap. XIII.

gnoranti; nel qual caso il dover ingenito di soccorrer l'uomo richiede che si faccia qualcosa di più che di essere virtuoso nell'ozio. Perchè come se molti assassini si avventano su di un innocente, bisogna accorrere in aiuto; cosi dove molti ignoranti e malvagi si affollano intorno a posti pubblici, è come se si affollassero a scannare o desolare la patria. Potrebbe ciò vedersi dal savio e dal giusto con occhi asciutti e con le mani alla cintola? Allora è dovere che si presenti, che si faccia conoscere, che chiegga: ma che non usi nè menzogne, nè raggiri; che chiegga con modestia e pel solo ben pubblico. Che se egli verrà posposto alla turba degli adulatori, de' furbi, de' ladri, dovrà ascriversi a coloro i quali non han saputo disceruere; e la sua coscienza non gli potrà rinfacciar mai di aver tradito il dovere. E se fin sacrificato alla furia degl'iniqui, si vuol ricordare che non si fece mai del bene a verun popolo guasto senza molti sacrifici di virtuosi.

§ XXXII. So che alcuni, uomini per altro dotti, hanno stimato che si dovesse guardare alla costituzione del governo. Perchè essi vi concedono che ne governi repubblicani il savio ed il giusto non solo debba contendere pe' posti, ma sacrificare sè ed i suoi beni per la patria; ma che egli non vi sia obbligato ne' monarchici e meno ancora ne' dispotici. Il che è pensar da politico, non da etico; e la politica è dopo l'etica, su cui ella ha il suo appoggio; non vi potendo essere governo che regga, dove non vi ha costume. Ed in vero qualunque sia la costituzione di un go-

verno, può ella sciogliere l'uomo dalle obbligazioni naturali de' patti? Quel che si può conchiudere dalle massime di queste politiche è, che l'uomo giusto e savio dee adoperarsi con prudenza; perchè negli stati popolari si vuol essere più aperto e libero; alquanto riserbato e più modesto nelle monarchie; ed umile ne dispotici. Ma non solo non è virtù quel non voler far nulla per considerazione della propria sicurtà e quiete; che anzi è vizio, e delle volte delitto. E il darsi a credere che si possavivere più felicemente quando le cose umane son nelle mani degl'imperiti, viziosi, felloni, è il peggiore de passi rispetto alla nostra felicità privata medesimamente. La virtù è il solo istrumento che abbiamo quaggiù per avere il meno de' mali; ma il temer di farne uso annienta l'azione di un si fatto istrumento.

§ XXXIII. Si dice che i filosofi che pensano a questo modo, sono fanatici che non conoscono il mondo. Ecco l'inganno di coloro i quali non hanno mai avuta la fortuna di vedere il volto della ragione, e che ci vivono a caso non regolando. la lor vita che con quel che accada alla giornata. I filosofi perchè veggono e conoscono il mondo e le lontane conseguenze di certi principi, ragionano al modo che è detto. I malvagi sono stati sempre più che i buoni: è vero. Vi ha pochi stati, dove i buoni governano i malvagi: verissimo. L'onestà è avuta per dabbenaggine, e la scaltrezza per sapienza: è attestato da' fatti. Ma è anche comprovato dalla storia, che poichè i malvagi e gl'ignoranti hanno condotte le cose umane

all'ultimo passo del precipizio; o si è sconvolto il corpo civile, o è stato rimesso da un savio, onesto, forte, coruggioso cittadino. Di che la ragione è, che la forza di tutti gli stati è nel corpo del popolo, il quale come è sempre la parte meno intelligente e più paziente, non intende i mali che in lungo tempo, e li soffre fischè son soffribili; e come son giunti all'estremo, li scuote con forza indomabile, odia gli oppressori, li persegnita, li vuol distrutti; ed allora il solo savio, giunto e coraggioso può rimettere la rovinante patria. Perchè dunque ridurci a tale estremità?

6 XXXIV. Chiedesi: è egli lecito sacrificare in pro degli altri i suoi diritti, non eccettuata neppur la vita? E dico di nuovo di sì, dove non si venga ad offendere il diritto del terzo o ingenito. o acquistato pe patti. E la ragion è, che l'amicizia. oltre all'essere il principal fine della legge di natura, è il più gran vincolo delle umane società. Morire perche non muoia un altro, è uno men uno in giustizia; ed è uno più uno in amicizia. Donde si comprende che è per legge di natura permesso, benchè non ci sia obbligo nessuno ingenito; non avendo nessuno il diritto innato da obbligarvici. Questa massima, confermata dal consenso del genere umano, ci dà, come è detto, una conseguenza non men certa, che sia il principio, che la vita non ci si da a custodire senza niuna eccezione.

## CAPITOLO VIII.

De'doveri di umanità e beneficenza che l'uomo dee all'uomo pel diritto di reciproco soccorso.

6 I. Gli uomini son tutti per natura simili; nascono con eguali jussi, ed egualmente deboli e bisognosi; dunque nascon tutti con un jus, o ingenita proprietà di esser soccorsi, e nell'obbligazione di soccorrersi scambievolmente quanto sanno e possono. Perchè la similitudine di natura, l'egualita del jus stretto ingenito, il comune bisogno formano un'essenziale dipendenza dell'un uomo dall'altro: e questa essenziale dipendenza è un jus (1). Questo jus e questa obbligazione mostrasi per certi sensi della natura medesima, dove non sia nè guasta, nè prevenuta. In ogni uomo al guardar un altro uomo in una solitudine, se niuno anticipato fatto il previene, niun aspetto da incuter timore, sentesi piacevolmente dilatare il cuore: la natura dunque stessa ci fa sentire che l'uomo è nato per l'uomo, e che non può esser quaggiù felice che nel di lui amichevole consorzio (2). II. Al vedere un repentino male di

<sup>(1)</sup> Come dal vedere i rapporti dell'ossa del corpo umano si vede che son fatte per costruire una macchina. Come osservate, dice Seneca, le pietre d'una vôlta, e ne considerate le figure, vedrete subito che esse non potrebbero stare se non unite.

<sup>(2)</sup> In molti libretti che escono a'di nostri in Francia, veggo derisa l'idea d'esser l'uomo animale socievole, di esser capace di virtu. L'autore dell'Ottimismo

un uomo, sentiamo raccapricciarsi di orrore, e commuoverci da tenera compassione a'suoi sospiri, agli eiulati, alle lagrime: altro interno sentimento per cui possiam capire che l'uomo è fatto per l'altro uomo: il fisico è sempre la base del morale (1). Tutto questo può confermarsi dall'interesse che ciascuno ha di soccorrer l'altro; perchè, come l'ha geometricamente dimostrato Riccardo Cumberland nell'opera su le leggi della natura, niun mezzo è più certo a scemare la copia de'mali di questa vita; ed a cumularne di beni, quanto la sincera, pronta e reciproca amicizia degli uomini fra loro. Questa amicizia taglia la radice a tutti i mali che fa l'uomo all'uomo, che sono i più, e i più gravi; ed apre la sorgente de' più gran beni, di cui siam qui capaci. " Vo-

ha dipinto l'uomo per la maschera più orribile che gli ai possa imporre. Questo mi mostra che o la Francia o gli autori di questi libretti sieno in uno stato violento, e che sieno a forza di pressione usciti del livello della natura. Perchè l'uomo non si dipinge mai l'altro uomo che secondo i colori della propria fantasia. Per un allegro son tutti allegri: per un malinconico tutti malinconici: per un felice lutti felici: per un dabbene tutti dabbene per un malvagio tutti malvagi. Ho dunque compassione de l'Francesi.

(1) Il suono molle desta tali vibrazioneine nella tela nervosa, da non potercene liberare che soccorrendo, cioà togliendo la lor causa. Il pianto degli occhi ingrandisce l'angolo visuale, e cirende bello fino il brutto,

e bellissimo il bello:

Come talvolta ci suole una rosa

Bagnata di rugiada più piacere.
Gli uomini dunque son corde consonanti: e la dissonanza nasce da troppa stiratura di alcune di loro.

204

" lete finalmente sentir la lingua della natura on corrotta dalla riflessione, e preveniente la " forza della malvigità abituale medesimamente? "Ogni persona scellerata ed opprimente, ogni " iniqua famiglia, ogni ambiziosa, carnivora, deva-" statrice repubblica, nel bisogno si volta in-" torno, corre, piange, prega, grida aiuto, aiuto, " aiuto. E l'interesse, dicono; cioè il bisogno, " dico io: questo bisogno è impastato colla na-" tura umana; è dunque un essenziale dell'uomo; " dunque un essenziale di tutti gli uomini per " istinto chiede aiuto. Che altro è il diritto in-" genito di chiedere e di dar soccorso? Quel solo " non ha questo diritto, nè è soggetto alla cor-" rispondente obbligazione, il quale non ha, non 66 ebbe mai, nè può aver bisogno. Quest'uomo " non nasce in terra. " E di qui s'intende l'eccellenza e la divinità della legge cristiana, la quale tutta si comprende in questo precetto, diliges proximum tuum sicut te ipsum, secondo che c'insegna san Paolo scrivendo a' Galati.

6 II. Se l'uomo è per natura bisognoso dell'altro nomo, e l'uno compassionevole all'altro, donde nasce, dirà taluno, che noi ci facciam di tanti mali, per modo che sembra esser l'uno nato nemico di sè e dell'altro? Rispondo che le cagioni per cui gli uomini incrudeliscono contro agli altri nomini, son dapprima più tosto insite miserie che malvagità, che poi pel mal governo della ragione, o nostra o di quei che ci governano, diventano malvagità e scelleraggini. "L'uomo senza " raziocinio come si misura cogli altri, sente su-

bito la comune egualità di natura; e finche ella " vien conservata nello stato di natural società è " l'uno amico dell'altro; ma come sbilancia, na-" sce il dispetto, l'invidia, l'odio, la nimicizia e-" tutte quelle affezioni, per cui diveniamo tristi, " cattivi, feroci, scellerati (1). Questo vuol dire un proverbio, niun ti vuol vedere da più di se: quel che più preme, cagiona inquietudine, " dolore ed acerbissime punture; dalle quali la " natura vorrebbe liberarsi. E questo non è cat-" tivezza; ma ella viene a liberarsene per attaccar

(1) " Gli uomini, dicesi, son nemici fra loro. A che a vi ha due sorte di nimicizie, una è attuale e pasa seggiera, l'altra abituale. La prima è effetto d'ingiuria a attuale e passeggiera; e questa nimicizia va, viene,

a nasce, si compone: tali sono amantium irae medesi-" mamente. L'altra, l'abituale, nasce da due sensi; 1.º senso

" di egualità; 2.º senso d'inegualità.

" Il senso di eguale è il primo che abbiano gli uo-« mini di se medesimi; e sono naturalmente gelosi di 4 questo senso.

" Come duoque viene a sbilanciarsi l'egualità, subito

« nasce il senso d'inegualità.

" Il senso di egnalità è senso di combaciamento, cioè « di amicizia: quello d'inegualità è senso di scombacia-

a mento, cioè senso di nimicizia.

« Vi ha tre generi d'inegualità, una figlia della na-" tura, come l'inetto è ineguale all'uomo abile, il figlio, 4 sino ad una certa età, al padre. La seconda è figlia-" de' vizi che sbilanciano tra il virtuoso ed il vizioso. " La terza è della fortuna, nel qual genere è la naa scita nobile o plebea, da ricchi o poveri parenti, le

" eredita, i posti, erc.

a La prima difficilmente cagiona inimicizia, se non " vi si accoppia qualche altra. La seconda difficilmente u non ne cagiona. La terza cagiona certamente ed abiu tualmente nimicizia, n

206

" quegli stimati da più: ed incomincia allora la "malvagità, opera di scelta, non del fisico della " natura. Ma sviluppiamo alcuni modi più par-" ticolari. ,,

1.º I bisogni naturali stimoleranno un uomo a chiedere aiuto da un altro che può soccorrerlo. Questi, avvezzo al soverchio, sarà o troppo lento o troppo parco ne suoi soccorsi. Ed ecco la prima cagione incitatrice alla ferocia, e delle persone contra le persone e de' popoli contra i popoli. "Molti governi umani in vece di soccorrere ai bisogni li accrescono, e creano de' nuovi de" litti e delle nuove miserie, ond'escono nuovi delitti: ", 2.º l'essere stato offeso o per qualche accidente o da malvagi, divenuti anch'essi tali per accidente o da malvagi, divenuti anch'essi tali per accidentali ed accessorie cagioni, senza voler soddisfare l'offesa; perche questo provoca alla vendetta; essendo noi animali per natura elastici, sensitivi e ripugnanti alle cagioni d'ingiusti dolori (1). "La debolezza di certi governi o la cor-

<sup>(1)</sup> Fu la causa dell'ostinazione di quei popoli che si lasciarono scannare miserabilmente, o scannarono, bruriarono, precipitarono sè medesimi più tosto che esser oppressi da gente che non avea nun diritto di renderi schiavi. I Saguntini, i Cartaginesi, gli Abidesi, i Corinzi, i Numantini, sono grandi esempi. Non si pob leggere senza orrore la strage degli lotapatesi nella Galilea, de' Gerosolimitani nella Giudea, che descrive per minuto Giuseppe. Perchè voi (dieeva un Britano a Claudio) pretendete di aver il diritto di rendere schiavi tutti i popoli; segue perciò che noi siamo nel-robbligo di non opporci? Tacito. Raziocinio assai più giuste di quello de'Romani, ma men armato. I Romani videro le conseguenze del loro sistema, quando il Set-

" ruzione accresce questi mali ed accresce la mal" vagità: ,, 3.º l'ambizione di certi pochi, nati
con ingegno elevato, versatile, e di natura troppo
irritabile, i quali introdussero da prima un'arte
di guerra che avvezzò gli uomini al sanguinoso
coraggio ed alla barbarie: 4.º certe vane e ridicole superstizioni inventate e sostenute per interesse di pochi scaltri e furbi, le quali armarono
i popoli contro a' popoli eol pretesto di certe chimeriche divinità: 5.º l'essersi andate le famiglie
a stringere in gran corpi: donde nacquero infiniti
nuovi rapporti; dilatossi il giro degl'interessi (1);
sopravvenne l'ambizione, l'avarizia, il lusso, la
voglia di distinguersi; e dilatossi e fortificossi la
cupidigia, sorgente d'ogni crudeltà: 6.º l'essersi

tentrione si gettò addosso al loro imperio. Allora si volea dire col Salmista: Justus es, Domine, et rectum judicium tuum. Ecco Pipa TAAARIA, le sucre bilance in perno, che Omero attribuisce a Giove. Iliade XVI, v. 658.

<sup>(1) «</sup> L'interesse è sempre un Proteo, ed ha tante più face, quanti son più i rapporti a ciò che ci à d'intorno, a ciò che si spera, a ciò che si teme, si ama, si odis, ecc. La complicatione di questi rapporti va all'infinito negli stati grandi e l'usureggianti, e mutasi a momenti. Or come generalmente l'interesse ciù i sostregno delle opinioni, voi vedrete non escerci in niun uomo, in niuna corte di questi stati opinione fissa, e da potervi far fondamento; se non « fosse quella che è fondata su l'interesse comme della nazione. Questa è la sorgente di tante promesse che non si attendono mai, di menzogne, di spergiuri, di non esservi fissa ed immutable niuna regola di giustizia, di umanità, ecc. mare immenso, e dove si ondeggia sempre per una infinita yarietà di genti. »

guasta l'educazione; e in vece di una disciplinaconveniente alla sanità del corpo ed alla sapienzadell'animo, introdottesi scuole di morbidezze, divizj e di furberie: 7.º l'essersi l'uomo avvezzo a
scannare gli animali e pascersi delle loro carni;
donde son nati due mali, uno di crudeltà di animo, l'altro di certi succhi violenti e torbidi, onde
vien la macchina nutrita alla ferocia, perchè tutti
gli animali carnivori son fieri. Nelle Indie vi ha
de' milioni di Baniani astinenti da ogni carne, e
perciò muani e pacifici, che non trarrebbero adun torno un capello (1).

6 III. Ogui soccorso che si presta altrui, è detto da noi beneficio. Ma si vuole intendere, purchè non solo non nuoccia a colui che si presta, ma che giovi a migliorarlo così nel corpo come nell'animo; e, oltre a ciò, che non nuoccia a niun altro, nè cagioni vizio alcuno nel corpo civile. Per la qual cosa quelle largizioni, donazioni, testamenti, stabilimenti che vanno a scemare l'industria umana e lo spirito di diligenza; che fanno gli uomini non solo poltroni e pigri, ma sempre più cupidi; che somministrano materia di lusso, di crapola, d'intemperanza e di altri vizi, che quindi ampiamente sgorgano; non che si abbian a dire benefici, ma vogliono chiamarsi malefici, Accortamente Ennio:

Benefacta male locata malefacta arbitror.

<sup>(</sup>t) Quel che è essenziale, è in tutti: l'esempio dunque de Baniani mostra che l'uomo è fiero per abito, non per natura-

E questo è il caso di tutti gli sciocchi, storditi, improvidi, i quali non guardano mai al futuro e fanno di certe donazioni, di certi testamenti, legati, ecc, che guastano le persone e le famiglie, desolano le province, corrompono il costume e cagionano liti, guerre, miserie. " Quando gli uo- "mini vivono in un corpo civile, sono sempre " stolti e malvagi; dove la regola della loro vita " non è la legge decemvirale, salus publica sum- "na lex esto: perchè in un corpo felice è difi- ficilissimo che le parti sieno infelici, dove ab- "biano qualche valore; ma niuna parte, di qua- "lunque valore e virtù si finga, potrà mai esser " felice in un corpo egro, afflitto, tempestoso, " misero. ",

§ IV. Sviluppiamo meglio questa teoria. La beneficenza debb essere una virtu morale e regolata dalla prudenza: METPON APISTON, che diconoi Greci, cioè l'ottimo è il combaciamento dell'azione con la sua misura, è una massima divina. I Latini dicevano, NE QUID NIMIS; noi MEZZA CANNA. Or questa misura vuol essere la regola de' benefici. Dirassi: un uomo lia il diritto di sacrificare la vita pel suo amico; dunque ha diritto di sacrificargli i beni: è vero. Pure si vogliono far due considerazioni, una per riguardo a noi, l'altraper rispetto a' nostri simili. L'eroismo è bella e divina cosa, ma non snol durare, ed è pericoloso, perche può di leggieri degenerare in fanatismo, ed ultimamente in serocia. È bene che ci sieno degli, eroi; ma essi finiscono, se son troppi. Dunque la prima regola comune della beneficenza è quella

Genovesi, Diceos., vol. L.

di non ridurre noi medesimi nello stato di non poter vivere che di beneficenza. "La sola ecce"zione che può aver questa regola, è dove ciò 
"si faccia per salvare la repubblica. Ma allora 
"la repubblica divien debitrice d'ogni famiglia di 
"cittadini che le si è sacrificata (1).

§ V. Ogni uemo ha una famiglia. Il capo della famiglia ha due obblighi di pensare alla sua generazione, uno imposto dalla natura, l'altro dal fatto suo. I figli, i nipoti e tutti i discendenti hanno due diritti di esser soccorsi, il comune e il proprio, nascente da un fatto libero, e perciò da un patto tacito del capo. I congiunti collaterali ne hanno un comune e naturale, come ogni altro nomo; ed uno d'un patto tacito delle famiglie, benchè più largo. Nello stato ordinario delle cose umane il patto delle famiglie è un'eccezione a quello della società civile; come quello de' figli è una eccezione del patto della famiglia. Dunque la seconda regola della beneficenza è, che non offenda il diritto de'figli, e che non nuoccia al diritto della famiglia. Beneficare dunque uno al di fuori della parentela a spese dei figli o della famiglia, è un'ingiustizia.

§ VI. La patria ha tre diritti di essere bene-

<sup>(1)</sup> a Nella lega di Cambrai, nella guerra di Dalmazia e contra Solimano, nella guerra di Creta e di Morea e troverte in Venezia non che le famiglie de' nobili, a incominciando da' Dogi, ma de' civili altresi e plebei che sacrificarono i beni e la vita alla conservazione della patria; ma la patria direnne il più sicuro soutena della queste famiglie. »

ficata da'suoi cittadini, uno ingenito al genere umano; l'altro nascente da' patti di una società più stretta che non è quella che si ha con il resto degli uomini; il terzo da gratitudine. Dunque la terza regola di beneficare è che non si benefichi l'estranco a spese della patria. Beneficare la nazione estranea a spese della patria è un'aperta ingiustizia. Perchè sottraendo e cassando i diritti comuni al genere umano, resta sempre il diritto della patria siccome differenza; la cui lesione è

un colpo contro la legge di natura. 6 VII. Quando dico che preferire l'estraneo alla famiglia, l'estero alla patria, è una lesione della legge di natura, si vuol sempre intendere nel caso che la famiglia e la patria sieno in pari bisogno o pericolo; perchè allora il diritto della famiglia prepondera come maggiore a quello delle altre famiglie concittadine; e quello della patria all'estere nazioni; essendo il diritto della famiglia composto di tre, quello della patria di due, e quello degli esteri semplice. Ma ben può accadere, che non essendo la famiglia e la patria in un pressante bisogno e pericolo, vengano a cessare i diritti così della natura come de' patti; non avendo tutti quanti altro fondamento che il bisogno. Nel qual caso restando il bisogno o della famiglia concittadina o della vicina nazione, resta il suo diritto, e perciò l'obbligazione di soccorrere.

§ VIII. Se la patria ha tre diritti di essere beneficata dall'uomo giusto ed onesto: r.º il comune del genere umano, 2º il diritto de patti sociali, 3.º e quello finalmente che nasce dai benefici che ogni cittadino ne riceve continuamente, dipendendo dalla patria la sussistenza, i comodi, i piaceri, la difesa di ciascuno, segue che ogni cittadino è nell'obbligo di essere un patriota, Ma perche rare volte le nazioni vicine non sono nemiche, avvenendo in esse quel che ne' corpi, dove la forza delle particelle che formano un solido, si converte in repultrice de'vicini per lo stringersi che elleno fanno intorno al centro della loro attrazione; si è perciò scritto da alcuni filosofi che il più gran patriota è insieme il più fiero nemico dei popoli vicini (1). Potrebbe, dice un savio Inglese, esser fra noi un buon patriota senza esser a quel medesimo grado nemico de' Francesi che è amico della patria? Quindi seguirebbe uno strano paradosso in teoria; che in ogni nazione il più grand'uomo dabbene sia il più entusiasta nell'odiare i suoi vicini, teoria che lia delle frequenti pratiche.

§ IX. Io tremo al sentire che il giusto ed il buon uome si concilj con un odio entusiastico del resto del genere umano al di là de limiti della patria. Il giusto dee difender la patria; dee preferirla ne suoi beneficj, come il padre dee difendere la sua famiglia, e dee anteporla ne beneficj a tutte le altre; e questo, credo, richiede da noi il patriotismo. L'odiare, il far del male diretto per giovare alla patria, rivolta la natura, e non può entrare nel carattere del giusto e del virtuoso. Aggiungerò che non è neppure l'inte-

<sup>(1)</sup> L'esprit.

resse della patria, perchè come nelle persone l'irritare altrui è pericoloso per la naturale elasticità e reazione della natura umana, così ne' popoli. L'uomo non fa nulla con più piacere quanto il vendicarsi de' torti: e l'esser paziente nell'offese, se non è virtù infusaci da Dio, appena credo che si trovi di mille in uno. Dunque l'uomo patriota potrà far conoscere al pubblico i mali che una nazione vicina ci può fare o ci fa; le conseguenze di questi mali; dimostrera i rimedi il meglio che egli può e sa; difenderà i diritti della patria; la preferira ne' suoi benefici, ma non perciò dee odiare il vicino, ne dee avventarsegli furiosamente. Se bisogna, morrà come Attilio Regolo; ma non imprenderà delle guerre dispendiose e pericolose per ingrandir la patria al di fuori (1), " come " gli stoltamente ambiziosi, i quali contro a tutta " la sperienza del genere umano credono che uno " stato sia tanto più sicuro e felice quanto è più " vasto ,,

§ X. Vi ha due generi di benefizi; alcuni consistono in opere permanenti e durevoli; altri in momentanee largizioni. Nel primo genere sono le buone leggi date ad un popolo, " che non ne

<sup>(1)</sup> Giovanni II, re di Portogallo, invitato da Ferdinando il Cattolico ad una lega con gl'Italiani contra la Francia, con la promessa d'ingrandire il suo regno; Io, disse, penso bene ad ingrandire il mio regno, ma i regni s'ingrandiscono col promuovervi la vera pietà, il costume, la giustizia, le arti, il commercio: e questo è stato e sarà sempre il mio studios le guerre impiecioliscono gli tatti.

" avea o ne avea delle cattive ,, , le arti loro insegnate e l'invenzione degli utili strumenti, le scuole i collegi di arti, le utili scienze, la pace ed il buon costume, le strade, i ponti, i porti ed altre simili cose largamente e durevolmente utili: " nel "secondo sono quei soccorsi momentanei, o gior-" nalieri che noi chiamiamo limosine. ,, Ci debbe esser certo che i primi benefizi di lunga mano vincono i secondi. Le leggi di Solone e di Licurgo furono senza dubbio maggiori benefizi per gli Ateniesi e Spartani, dice Cicerone, che molte delle famose vittorie de' loro più rinomati generali. Quelle strade de' Peruani, que' canali di comunicazione e di scoli de Chinesi, procurati da grandi e savi sovrani, vagliono mille piccioli benefici degli altri.

§ XÍ. Vi son di certi gradi d'intensità nel beneficare; perchè si può giovare altrui con le robe, col consiglio e sapere, con le forze del corpo, con la vita medesima. Quest'ultimo benefizio, siccome è il più grande, così non vi è nessun obbligo di prestarlo; ed il solo amore della virtit e della amicizia può inspirarlo altrui; ma i primi sono richiesti dal diritto di reciproco soccorso, sempre con la regola, QUANTO SAPPIAMO E POSSIAMO. Succurram perituro, dice Seneca, sed ita ut ipse non percam: dabo egenti, sed ita ut ipse non egeam.

§ XII. Ma è egli possibile che un uomo solo possa mai essere in grado di beneficare e socorrer tutti? Allora dunque che non si può beneficare tutti, la ragion domanda che il soccorso si presti al maggior bisogno composto di necessità e di strettezza. I gradi sono, secondo Cice;

rone: 1.º genitori e figli; 2.º amici stretti; 3.º congiunti; 4.º concittadini naturali o quei che son nati nella medesima terra con noi; 5.º concittadini civili, e vale a dire quei che sono nel medesimo stato e sotto il medesimo imperio. Dunque se altri è più congiunto, altri è in più grande necessità, si vuol soccorrere il secondo, il cui bisogno composto di strettezza e necessità è maggiore. Un geometra calcolerebbe così: sia la strettezza del primo 8, il bisogno 4; e la congiunzione del secondo 2 il bisogno 20; la ragion del primo sarà 8 x 4 = 32; e quella del secondo 2 x 20 = 40. Convien perciò delle volte soccorrere l'estraneo più tosto che il padre o il figlio o il fratello o l'amico. Questi calcoli sono necessari ad estimar la quantità del diritto altrui, ed a metterla al netto (1); il che perche non hanno saputo fare i nostri maggiori, hanno involta nelle tenebre la morale.

§ XIII. Sogliono dividere i benefizi in due classi: alcuni de' quali sono detti di semplice umanità, siccome è mostrare altrui la via, accenderi il lume dal suo lume, dare un consiglio utile, ricettare un povero uomo sotto il tetto, accoglierlo al fuoco, dargli un bicchier d'acqua, consolarlo

<sup>(1)</sup> Non meritava il dotto Autore dell'operetta belissima de' deliti e delle pene che lode per aver fatto uso del calcolo in punti di diritto ne saprei dire perchè i gazzettieri olandesi ne l'abbiano voluto deridere. Nevton, dice l'abate di S. Pietro, avrebbe fatto grandissimo beneficio a noi altri, se come ha con ingegno presso che divino calcolate le forze degli astri, così avesse calcolato i punti di morale.

216 nelle afflizioni, visitarlo nelle malattie, e divertirlo, tenergli conversazione nell'eccesso di malinconia, ecc.: ed altri di liberalità, sicome è il soccorrerlo colle sue robe, col braccio, con le fatiche, ecc. Chi niega i primi, quasi disdegnando d'esser nomo, dicesi brutale, fiero ed inuniano: " ne a dir vero troverete ne barbari e ne colti, " e meno ancora tra' barbari che tra' colti chi non " si sentisse rodere l'anima a sì fatti bisogni di " un altro uomo e che non si studiasse di aiu-" tarlo con tutta l'affezione. Vi ha nella storia " de' selvaggi e de' barbari de' fatti di questa " virtù che potrebberci far arrossire. Ma non " siam già sì pronti nelle culte nazioni, per esser " divenuti più riflessivi a connettere ogni nostro " passo con i futuri nostri vantaggi, e misurar " quindi i gradi di beneficenza che dobbiamo " usare con altri.

§ XIV. " Questi stessi beneficj di semplice " umanità ,, debbonsi a' nemici nostri medesimamente, purchè non li armino contra di noi e non ci mettano in pericolo. E la ragione è che anche i nemici son uomini, ed hanno un natural diritto di essere soccorsi. Si potrebbe di lor dire che la natura che ha il diritto di essere soccorsa, è nata prima che la malvagia loro volontà. Ma loro non si debbono i secondi, se non che nel caso di gravissima o estrema necessità, e dove noi siam sicuri di non renderli più forti ad opprimerci o armarli a farci del male. Perchè se debbo beneficio ad altri, il debbo anche a me, e prima a me che ad altri, come colui che son più

217

a me che ad altri dalla natura raccomandato. " Carlo XII, re di Svezia, avanzatosi improvvi-" damente negli stati Moscoviti con animo di " detronizzare Pietro il Grande, fu sorpreso dai " geli e dalla mancanza de' viveri. Persistendo " nella animosità contra la Corte di Moscovia, " avrebbe egli avuto nessun diritto a chieder soc-" corso di alimenti? Ben poteva egli venire ad " accordi di pace, assicurare i Moscoviti e chie-" der di essere provveduto pel ritiro: nel qual " caso negar il vitto, ancorchè potesse parer pena " dell'ingiusto attentato, avrebbe tutta volta feriti " i diritti di umanità. "

§ XV. Piacemi qui dir delle limosine, come fra noi si chiamano, non perchè non sieno il medesimo che i benefici, ma per disingannare alcuni di certi errori che il cambiamento delle parole e l'ignoranza della loro forza ha prodotti. La parola limosina (eleemosyna) è, come si vede, di origine greca, da eleco, aver della compassione; e non significa altro ne' libri divini de' cristiani e nelle opere de' Santi Padri se non che atto di compassione, per cui si è mosso a soccorrere l'altro nomo che è nel bisogno. Dunque la limosina, largamente parlando, abbraccia tutte quelle azioni che noi diciamo opere di misericordia, tanto spirituali che corporali, in quanto fannosi per istinto di pietà e di afflizione che nasce dagli altrui mali; per modo che coloro che riducono la limosina alle sole piccole largizioni, vengono a restringerne la grandezza e a degradarne la maestà. La virtù adunque della limosina, ad intenderla sanamente, dunque un dovere naturale, fatto poi come il più bello ed il principal distintivo del cristianesimo.

"La sorpresa d'anima giusta è, trascorrendo la storia de' popoli, vedere, che è la massima o più tosto il senso di tutte le nazioni e di tutte le "persone; trovare che fino i più truci assassini, "i più carnivori uomini fanno per quel senso della natura delle limosine. (1),

§ XVI. Il fondo della natura umana (siccome neppure Mandeville ne sconviene, ancorchè no abbia troppo buon concetto dell'uomo) è la pietà e compassione inverso i mali dell'altro uomo a sò simile. Ella si manifesta per certi moti simpatici, più che per riflessione; anzi la riflessione, come il soffio nelle bocce elettrizzate, l'estingue, se viene ad esser soverchia. Ma tutta volta, affinchè questa pietà sia virtù, e non un moto inconsiderato, o una debolezza, si vuol regolare colla sapienza e prudenza. Ricordiamoci una definizione degli Stoici: la misericordia, dicono essi, è una

<sup>(1)</sup> a Meritano di esser letti i viaggi della Luisiana del P. Hennepin; que idi Persia di Chardin; e molti di della Tartaria e della Lapponia. Gli antichi avvalo- ararono questo scuso con un opinione e the gli Del viaggiano mascherati da pezzenti. Si aggiunga una massima che io ho trovata radicatissima in tutte le nazioni; che per legge della provvidenza tutto quel che facciamo di bene o di male, ci debba esser rifatto. Voi sentirete in bocca di tutta la gente di ambedue agli emişferi, qua mensura mensi critir, remetictur vobis. E la legge della reazione morale della natura umana, fondata sal fisico medesimamente, e perciò immutabile. »

certa afflizione di cuore che in noi si desta dal veder altri PATIRE A TORTO. Dunque non ogni compassione sarà da dirsi virtù. Se uno patisce, perchè non vuol soccorrere sè medesimo o per îspirito di pigrizia o per non deporre i suoi vizj e la sua malvagità, meritamente e non a torto patisce; nè per ciò è degno della compassione e del soccorso del suo simile. Ma se chi patisce o non sa o non può soccorrer sè medesimo in quell'atto in che patisce, ancorche quel patimento e male nasca non da cagioni naturali, ma da vecchi suoi vizi e delitti, è nondimeno in quello stato degno di esser da noi avuto in considerazione. Si sappia però che sempre meritano maggior compassione coloro, i quali sono nella miseria per cause fisiche, che quei che vi son caduti per cagioni morali e proprie. Ma se vi continuano per volontarie cagioni, non ne meritano certamente nessuna (1).

6 XVII. Del resto la parola limosina prendesi ne libri cristiani spesse volte in senso di largizioni. E così s'intende il precetto, quae supersunt, date pauperibus. Questo precetto ha due fini: 1.º non appetire, nè prendere de' beni di questa terra più di quel che basti allo stato di ciascuno; perchè attribuirsene più di quel che basta, è fuori del diritto che ci dà la natura, ed è un' ingiuria a' soci, i quali nascono con uno egual diritto di

<sup>(1)</sup> È bello un proverbio della plebe, come nascente dalla legge stessa della natura: aiutati che ti aiuterò. Ed anche: Dio aiuta coloro che si aiutano: che è il convertimini, et convertar.

220

vivere. È un inganno il dire: Io so più, io ho più vigore, più arte, più industria; dunque posso ingegnarmi ed affaticarmi di accrescere sempre più il mio patrimonio: perchè non è la forza d'ingegno, nè il vigor del corpo la regola de nostri diritti, ma si bene i diritti della forza; e se l'acquistare potesse andare allo infinito, un'infinita cupidità sarebbe giusta; il che, veduto lo stato degli uomini e della terra, ninn dirà che non sia vizioso: 2.º a restituire quel che avrem preso di più a coloro che, non hanno o non hanno quanto basti, affinche iniquamente non gli escludiamo dal diritto di vivere in su la comune eredità che è la terra. Questa filosofia, il so, disgusta: ma questa è la legge di natura, questo il cristianesimo. Chi il rigetta, riduce la giustizia, come Hobbes, alla forza; e chi riduce la giustizia alla forza, fa consistere la sua e la comune felicità nella massima collisione, cioè nel massimo de' mali, Sarebbe egli dunque un nomo? un uomo savio? un giusto? un cristiano? Lascisi parlar la ragione. "In vero io trovo su questo punto più ragione-" vole senza niun paragone la morale di Platone " che quella di molti Casisti, i quali han presa " la cupidità, ancorche tanto biasimata e dan-" nata ne' testi della legge cristiana, per regola " degli acquisti. Il Dialogo di Platone contra i " lucricupidi è di una maravigliosa profondità, " sapienza, rettitudine: e i libri de' Benefizj di " Seneca avrebbero potuto far vergognare questi " nostri filosofi, truppe prese a soldo dalla vi-" ziosità del cuore umano. "

§ XVIII. Non mi è ignoto che vi ha ne' popoli colti di molte cagioni avventizie, le quali vanno a indebolire un sì bel fondo dell'umanità, qual è la compassione reciproca. Nello stato selvaggio gli nomini non conoscono certe passioni fine di riflessione e molto complicate; e di qui è che la pietà vi si vede più poderosa e grande (1). Ma tra noi l'ambizione de' posti, il prospetto della. futura grandezza, il lusso, una certa in lifferenza, figlia di soverchia contemplazione, tanti generi di nuovi bisogni, nuovi piaceri ed ignoti a' popoli più semplici, l'avidità delle ricchezze, nata dalla grandezza del commercio, una moltitudine di nuovi vizj vanno ogni giorno a restringere e raffreddare il fondo della misericordia, Come questo fondo è la base della giustizia e di ogni altra virtù.

<sup>(1)</sup> Giuseppe, Antich. Ebr. lib. 1, cap. 2, scrive che il primo, il quale guastò la vita umana, fu Caino per aver trovate le misure ed i pesi, cioè a dire le regole de' prezzi. Ma Caino fondò una città, un imperio, una corte. Quando Colombo scopri la Spaniola, non vi trovò altri contratti che di semplici permute senza stima. Gli Otentotti serbano ancora alcun vestigio dell'antica semplicità, come gli Irochesi nell'America. Questo medesimo presso a poco era il costume di molti Tedeschi, de' quali parla Tacito De moribus Germanorum Omero indica l'istesso in ambidue i suoi poemi, quando largamente descrive le reciproche donazioni degli antichi. Sembra che gli Eivez, i doni ospitali paresser loro di legge di natura. Onthier ne' viaggi alla Lapponia racconta il medesimo de' Lapponi. Io vi ho trovato, dice egli, un ritratto de' patriarchi. « Sarebbe dunque la " polizia de' popoli colti che ha introdotta l'avarizia, a i contratti chiappatori, t'oppressione, e che ba chiusoa il cuore alla pieta? Parmi un gran punto. »

si può quindi intendere, perchè il nostro divino Legislatore, il cui fine era che la giustizia pura e brillante, l'umanità, ed ogni virtù regnasse fra noi, interdicesse a' cristiani tutte le soprammentovate cagioni, ed escludesse dal suo regno tutti coloro, i quali ne fossero profanamente macchiati (1).

6 XIX. Alla beneficenza risponde la gratitudine. Il benefattore ha sempre due diritti ad esser riconosciuto per tale ed esser nel bisogno con pari affetto soccorso: uno fondato sul diritto comune del genere umano, e su quel fondo di pietà che è detto; l'altro sul suo proprio benefizio. Dunque l'ingrato è reo per due maniere, offendendo il diritto comune degli uomini ed il particolare del benefattore. Seneca in poche parole ci ha descritti quasi tutti i modi d'ingratitudine. Ingratus est, dice egli, qui beneficium se accepisse negat: ingratus qui dissimulat: ingratus qui non reddit: ingratissimus omnium qui obliviscitur (2). Ma quello odiare il benefattore e rendergli mal per bene, che non senza orrore si vede delle volte, è scelleraggine, non ingratitudine: la quale scelle-

(2) Quei libri di Seneca si vorrebbero più leggere da buoni filosofi che non si fa. Vagliono un milione di libercoli de giorni nostri. La versione di Varchi è

eccellente.



<sup>(1)</sup> Cristo nella parabola di Lazzaro e del Ricco. Figlio, dice Abramo a quel ricco, ricordati che tu avesti de gran beui in tua vita; « Lazaro de gran mati. Ora è forza della legge che regli goda, e tu peni. È l'ordine della Provvidenza ed in ono so se in ha a dir coraggio o stolidezza il non tenerne conto. Aristotile, che era spirito forte, dicca che è stolidità.

raggine non so se si trovasse nelle fiere medesime, niuna delle quali è che non ami il suo benefattore. Non è pure dell'interesse di nessuno; perchè quel che disumana, rende odioso; e quel che rende odioso, spianta a lungo andare il vero sostegno dell'uomo che è l'amore de sooj. Or di questi tali si può dire quel che disse un antico poeta latino:

Ingrato homine nil terra pejus creat.

§ XX. I primi e più grandi benefici son quei che noi riceviamo da Dio; perchè per lui siamo, per lui pensiamo, per lui godiamo la bella e dolce aura di vita e per lui speriamo ogni nostra felicità. Dunque la prima e la più grande gratitudine è quella che noi dobbiamo alla prima causa dell'universo. Questa gratitudine non consiste se non che nell'amar lui che è nostro Padre, e gli altri uomini, i quali, essendo, come noi, suoi figli, son perciò nostri fratelli. Dopo Dio a niun dobbiam tanto quanto a' nostri genitori; dunque lor si dee il secondo grado di gratitudine. In terzo luogo vengon coloro che ci han servito in vece di genitori, educandoci, ammaestrandoci, difendendoci da' pericoli, a cui la tenera età è soggetta. Meritano ancora gratitudine moltissima coloro i quali o per l'invenzione delle arti e de' loro istrumenti, o per la sapienza delle leggi o per le utili scienze, o pel loro coraggio e fortezza, o per qual si è altra virtù, hanno renduta la vita nostra più tranquilla, più sicura e più fornita di beni. La gratitudine è un dovere; ma non è meno un inAmoris magnes est amor.

" Perchè dunque le mani della giustizia civile " son sempre aperte alle pene, e chiuse a' premj? " Questo non è nè giusto ne utile: la Temi, la "Giustizia nasce originalmente nel fondo della " legge dell'universo: è dunque figlia della Divi-" nità. Or la Divinità e la legge che ha fitta " nelle viscere del mondo, è quella che dice il " coro egizio nelle Supplici di Eschilo, v. 409: " di dare

"Αδικα μέν κακοίς, όσια δ'έννομοις,

" che si potrebbe tradurre letteralmente col detto " del salmo: cum sancto sanctus eris, cum per-" verso perverteris. I premi adunque debbono es-" sere così essenziali alla giustizia civile come " alla naturale. Ma se non è giusto il non pre-" miare, non è neppure utile; perchè estingue " l'ardore di esser grande in favore dell'umanità. "È un bel dire e troppo poetico: la virtù è tea-" tro a sè stessa; perchè ogni virtuoso, quaggiù " è uomo nondimeno, ha de'bisogni, e per vir-" tuoso che sia, vuol soddisfarii. Bisogna nutrirlo " dunque per nutrir la virtù. La virtù ha sem-" pre un poco di entusiasmo che l'alimenta, dice " Platone. Il premio nutrisce questo si bello en-" tusiasmo. Ardisco ancora dire; chi sa se Dio " non ci mostrasse de' premi, se noi fossimo per " amarla! Quella santità di Épicuro è fredda, e non è il fatto degli uomini.

## CAPITOLO IX.

Del primo fondamento della giustizia, neminem laede.

§ I. In primo fondamento della giustizia, siccome il dice avvedutamente Lattanzio, è la similitudine di natura, e con ciò l'egualità de' diritti
ingeniti di tutti gli uomini. Come si esce di questa
egualità, non è possibile che si possa capire che
si voglia dire un uomo giusto; perciocche allora
sarà la forza e l'astuzia, non già la legge del
mondo, la regola della vita umana Dunque in
ogni paese, dove si crede che gli uomini non sieno
d'una medesima spezie, ma che altri siano uominà
dei, altri uomini bestie, altri uomini, altri mezzuomini, non può regnare che l'ingiustizia (1).

a (1) La parola giustizia, giustezza, equità, egualità, « è parola di rapporto di combaciamento tra misurato " e misura; non altrimenti che quando si dice giusto " mezza canna, giusto un piede, un miglio. Dunque " v'intervengono tre cose, regolo, regolato, misurato, ecc., " combaciamento. In greco fu detto dixa il regolo; a dixxion il regolato in quanto si combacia collo d'ixn; a et δικαίωμα, ed anche diceosis il combaciamento. " Questa dixn, o regolo era, secondo que' popoli, la 4 vouos data a cias una dalla poiez, e vale a dire quella a porzione di proprietà datari utenda fruenda dalla « legge generale del mondo. Ogni piccola disuguaglianza a tra la dice e la cosa o azione, fu detta adiceosis e u adicon paranomon, parole tutte significanti quel non-" combaciarsi colla regola del giusto, " I Latini han definita la giustizia, volontà costante di dare a ciascuno il suo jus. Il senso di questa definizione è pro-Genovesi, Diceos., vol. 1.

6 II. Ma son poi veramente tutti gli uomini di natura simili? e nasconsi con eguali jus o proprietà? o questa idea è chimerica? La struttura del corpo umano è in sostanza da per tutto la medesima; perchè l'esser più grandi o più piccioli, bianchi o negri o gialli o di color cinericcio; l'avere le gambe gracili o robuste; l'esser pancinti o snelli; avere il volto schiacciato o lungo o ritondo; il naso ammaccato rilevato; la bocca larga o stretta; il capo acuto o tondo; i capelli corti o lunghi, biondi o neri, può costituire delle spezie accidentali e riguardanti il corpo, non delle variazioni di natura, "cioè di un essere senziente, "ragionante, signore delle sue azioni: ", il che doveva avvertir Buffone, dore parla delle diverse

fondo e maraviglioso. In tutta la morale si vogliono distinguere tre cose, jus giustizia, legge. Il jus è la norma della giustizia: la legge è custode e vindice del jus. Jus è lo abbreviato di jussum; e jussum è dall'antico jussor, usato da Catone: jussor è sinonimo a cogor o coagor, esser premuto; onde jussum e jus è in pro-prietà un succo sostanziale, un brodo sostanziale. I Francesi hanno ritenuta quest'antica idea di jus per succo sostanziale. Fu poi per un piccolo cambiamento chiamato jus tutto quel che è proprio e sostanziale di ciascuno. Dunque ogni proprietà d'un uomo, sia nata con esso, sia acquistata legittimamente, è un jus. Il Justum fu detto dai medesimi popoli per un combaciamento di che che sia con la sua norma, nel medesimo senso che aequum, eguale; come l'isov de' Greci eguale, alla dixn esemplare, regola. I Latini presero per norma delle azioni e non azioni il jus. Un'azione eguale e combaciantesi al jus fu detta justa, aequa: una non eguale, nè combaciantesi, injusta, iniqua. Il combaciamento astrattamente fu chiamato justitia, aequitas; l'opposto injustitia, iniquitas. Filosofia mirabile e vera.

Congli

spezie d'uomini nel tomo IV della Storia naturale dell'edizione in 12.º Il medesimo si vnol dire della robustezza e sensibilità del corpo, la quale varia veramente secondo i climi, gli esercizi, i costumi; ma non può, come in tutto il resto delle piante e degli animali, costituire una differenza sostanziale e di natura.

6 III. Rispetto all'animo ed alle sue doti, la differenza naturale è generalmente assai piccola, ed il gran divario nasce non tanto dalla natura, quanto dall'arte. Il temperamento cagiona senza dubbio di certe considerabili diversità, le quali nondimeno non possono formare nature o spezie diverse, secondo che prendesi comunemente la parola spezie. Ogni uomo è un animal che va diritto su due piedi; che articola parole, indizi dei sensi dell'animo; che forma idee, le combina e ragiona; che è capace d'arti e di scienze: e chiunque è tale è uomo. La gran differenza che è tra un selvaggio, ed Archimede non è già di natura, ma d'arte. Archimede sarebbe stato un Ciclopo se nasceva in Sicilia a tempo di Ulisse; e quel Ciclopo poteva essere un Archimede se vi nascea ne' tempi luminosi. Finalmente ogni uomo sente la signoria di sè: ed ogni animale che qui fra noi sente la signoria di sè, è uomo. Quel che si chiama libero arbitrio, la più nobile proprietà dell'uomo e la più cara proprietà sentita, non ricavata da riziocinio, è in ciascuno la medesima. E questo prova che ciascuno nasce di sè padrone, niuno schiavo, e che gli uomini sono nello stesso piano, della stessa spezie, di una medesima natura, capaci d'ordine e di governo che li conserva, e non già di diversi generi; che tenderebbe a distruggerli, senza poterne mai formare un corpo civile.

§ IV. Ecco un'obbiezione nata da certi principi di Shaftesbury (1). Operar secondo i rapporti che la natura medesima ha posti tra le cose è per appunto seguir la legge di natura, perchè la legge di natura, secondo che è più d'una volta detto, è la catena de' rapporti delle sostanze del mondo (2). Vi sono delle spezie di viventi fatti per non poter vivere che pascendosi di certi altri viventi o sottomettendoglisi. Tutti gli animali erbivori vivono di erbe; chi direbbe che sia contra la natura? Ma siccome le erbe sembran fatte per gli animali erbiyori, così certe spezie di animali sembran create per certe altre che non possono vivere che di carne. Se la natura ha generato il ragno per vivere di mosche, il lupo, l'orso, la tigre, il leone di pecore, capre, vacche, ecc., ed i gran pesci de' piccoli; si dee convenire che tutti gli animali carnivori vivono a seconda della natura. Questa è la ragion per cui l'uomo sostieno il suo imperio su tutti i tre regni della terra, minerale, vegetabile, animale, ancorchè impastati degli elementi stessi, dei quali è l'uomo. Dunque se un nomo serve all'altro, e nasce più atto a servire che a comandare o regolare, dee valere la medesima legge. Era la dottrina di Aristotile, fi-

(2) Vedi la nostra Metafisica, part. I.

<sup>(1)</sup> An Inquiry concerning virtute or merit, part. II, sect. 1.

losofo rischiarato nè fiero; ed è la pratica del gepere umano.

§ V. La prima risposta che fo a questa difficoltà, è che la massima, la natura ha destinati alcuni animali per sostegno della vita degli altri, non mi pare così vera come si crede generalmente. Non vi è animale carnivoro che non possa vivere del regno de' vegetabili; e quasi nessuno è erbivoro che non possa diventar carnivoro. Voi potete avvezzare i gatti, i cani, i lupi ed altri animali carnivori a vivere di altri cibi che non è la carne, posto che incominciate dalla prima nascita: ed i porci, i cavalli, ecc., alle carni. Gli elefanti sono animali erbivori; ma nelle stalle dei grandi dell'Asia (e qui gli anni addietro fra noi) veggonsi avvezzi a'cibi umani. I porci di Scozia maugiano pesce. Vi ha dunque de' carnivori che non son di natura, ma di avvezzamento; e questo avvezzamento sembra esser nato da' gravi bisogni. Perchè attribuire alle leggi primitive della natura quello che può essere stato effetto accidentale del tempo? L'uomo può vivere di tutte queste maniere; dunque non è fatto per nessuna singolarmente: " e se preferisce l'un modo all'altro è " l'uso, non la forza ed i rapporti della natura.,,

§ VI. Dicono che la struttura dei denti può assa i chiuramente darci la soluzione di questo problema. Ne 'carnivori i denti sono acuti, i rostri, gli artigli adunchi ed ammolati; negli erbivori, piani. Finalmente si trovano de'tori selvaggi, delle capre, de' muli, de' cavalli, de' cervi, ecc., niuno de' quali fu mai carnivoro; nè si rinviene

230 LIB. 1, CAP. IX, de' leoni, delle tigri, de' lupi, degli avvoltoi, dei corvi, degli sparvieri, ecc., non carnivori. Ma quando io concedessi esservi degli animali da per tutta la terra carnivori, seguirebbe che essi non potessero vivere che di carne " e che perciò fossero stati sempre e dalla loro origine carni-. " vori? ,, Ho veduto di molti cagnolini che non ne mangiano; ed io aveva allevato da putto un bel gattino prima con le zuppe di latte, e poi vivere di solo pane, semi, erbe cotte; il quale non mangiò mai carne, e vivea in perpetua pace coi sorci. Feci in oltre crescere un picciol ragno appena schiuso in una campana di vetro, allevandolo di zuppette; e vi crebbe maravigliosamente grasso e grande. Ne mi muovono i denti. I porci ne hanno degli acutissimi, senza essersi mai trovati carnivori che per necessità o per uso. " I " cani abbandonati dagli Spagnuoli nell'isola Fer-" nandes nel mar Pacifico, non avendo più di " che pascersi divennero pescatori e nudrivansi " di pesce (1). Si sarebbe detto che l'ordine della " natura è che i pesci sieno fatti pei cani? Ogni " animale sente la fame; e quando manca un " genere di cibi, va cercando degli altri; i quali, " ancorche da principio eterogenei, diventano " omogenei per l'uso. ,,

§ VII. La seconda risposta è che ancorchè la natura destinasse una spezie di animali al sostegno di un'altra, non può destinare la spezie a sè stessa senza contraddizione. Sia la spezie a, b, c,

<sup>(1)</sup> Anson, viaggi del 1740.

d, e, f, g, h: se ella è destinata a sè stessa, la metà dovrà servire alla metà, cioè a, b, c, d ad e, f, g, h; dunque allora la spezie sara a, b, c, d, e, f, g, h meno a, b, c, d, cioè e, f, g, h. E perche la spezie e, f, g, h è destinata a sè medesima; e, f sarà destinata a g, h: onde la spezie debb' essere e, f, g, h, meno e, f, cioè g, h; per la medesima ragione saràg, h, meno g, cioè h; e poi h, meno h, cioè zero: il che è una contraddizione. § VIII. Se tutti gli uomini sono di natura eguali o simili, seguita che abbiamo eguali o simili diritti ingeniti; dunque sono eguali le reciproche ingenite obbligazioni. Questo è dunque il primo fondamento della giustizia che ha fatto pensare e dire a tutti naturalmente; quel che non vuoi per te, non dei voler per altri. Perchè se sono tanto diritti miei i miei, quanto tuoi i tuoi; e tanto a me cari i miei quanto a te i tuoi; e raccomandati a me i miei dalla natura, a te i tuoi; e tutti egualmente sotto la custodia della medesima legge del mondo; seguita 1.º che io non debba pretendere su di te veruna naturale prerogativa, ne tu su di me: 2.º che ogni offesa che io fo a' tuoi diritti, tu a' miei, sia un rovesciar la natura delle cose. Donde è che l'omicidio, la mutilazione, le battiture, l'appestare e fare qualunque sia altro male all'uomo; la schiavitit, certi pesi ineguali e contro all'altrui volontà, facciansi direttamente o obbliquamente; il disprezzo, l'alterigia, il trattare quei che ci sono inferiori per ordini civili, come indegni dell'umana società, con burbanza, fierezza di sguardi, sopracciglio, ab232

borrimento, ecc., sono de' delitti contro alla legge di natura e contro all'interesse medesimo di coloro che li fanno; perche chiunque offende altrui o con i fatti o con le parole o con i gesti o con maniere antipatiche e dissocianti, irrita, provoca la vendetta e viene da se medesimo a dissociarsi dalla società de' suoi simili; si rende odioso e solitario: e l'uomo solitario e odioso al genere umano è una bestia feroce, dice Aristotile. Ma purtroppo vi ha di queste bestie feroci tra gli uomini che male intendono non dirò le regole della giustizia, ma neppure i loro veri interessi e l'arte di saper vivere in compagnia.

§ IX. Ma si dice per Aristotile, che vi nascano degli uomini naturalmente schiavi, siccome sono i grossi, materiali, stupidi; e degli altri naturalmente padroni, come gli spiritosi, sagaci, accorti, generosi. Perchè essendo di natural temperamento, disposizione ed attività disuguali, seguita che sia un diritto degli uni il comandare, ed una obbligazione degli altri il servire. Rispondo che questo è vero; e nondimeno che non va fino a spogliar gli uomini della naturale egualità, ma solamente a fare che ad altri stia nieglio il servire che il comandare: " che è un natural fon-" d'amento de' diritti di patria potestà ed'imperio " civile. ,, Del resto quel servire, siccome il dice Aristotile medesimo, non vuol esser di schiavi, ma di figli o di liberi cittadini " che ritenendo i " diritti inseparabili dalla natura, vengono rego-" lati nell' uso di questi diritti da chi comanda, " più per loro felicità che di chi comanda: " e quel comandare di padri, di custodi, di conservatori, come li chiama Platone, i quali mirano alla felicità di amb due le parti; e non disumani tiranni, il fine delle cui operazioni è il solo presente loro piacere; come nelle pecore il montone è duce, non lupo. Chi l'intende altrimente, non intende il suo interesse, nè ha mai studiata l'arto dell'avere il mirimo del malli.

§ X. Ma che faremo, se altri ci attacca ingiustamente? Per rispondere è da cominciare dai suoi principi. Dico adunque 1º che il jus di difesa è inseparabile da'nostri diritti. Perchè se avendo io un diritto, non ho il diritto di difenderlo da chiunque vuole ingiustamente prenderselo o distruggerlo, seguita che chi vuol distruggerlo, possa farlo per suo diritto. Dunque il mio diritto è un diritto meno un diritto, cioè zero, contra l'ipotesi. Di qui dunque seguita che quella medesima legge del mondo che mi dà de' diritti, mi dia insieme il jus di difesa negli attacchi ingiusti.

§ XI. Del resto, 2.º questa difesa si vuol far con certe regole nascenti dalla retta ragione; perchè la retta ragione; la legge, come incatena le cose, così ordina i rapporti delle proprietà delle cose. La prima è che sia difesa, non offesa. Dunque allora sarà lecito di respignere l'aggressore con offesa, quando non ci sia altra maniera di difenderci; perchè allora l'aggressore perde tutto il suo diritto attaccando il mio. La seconda che l'offesa non sia maggiore del diritto attaccato perchè la legge del taglione è il primo fondamento della giustizia. La terza che l'aggressore

sia ingiusto, e ciò vale a dire che non gliene abbiamo data giusta causa. Questo avergli data giusta causa di attaccarci è, se noi abbiamo incominciato ad offendere i suoi diritti; se gli abbiam negato ciò che è suo diritto perfetto; finalmente se in una estrema o grave necessità gli avrem negato il diritto di soccorso (1), diritto comune del genere umano.

6 XII. Si chiede se l'aggressore ingiusto posea esser ridotto nello stato, nel qual è colui che è attaccato ingiustamente; e se în quello stato gli convenga il diritto di difeca. È detto che la difesa non dee oltrepassare i limiti dell'offesa, cioè la legge del taglione. Dunque se trapassa, l'aggressore torna nel suo stato di natura e ricupera con ciò qualche grado del jus di difesa, " o un " jus di difesa meno l'offesa, cioè meno la pena " che merita per l'offesa. Quindi è, che perchè " è difficile serbare in simili avvenimenti misura " alcuna, sembrami altresi difficile, che usando " quella porzione di diritto che gli tocca, possa " innocentemente servirsene. , E questo è il caso, nel quale si può essere omicida o belligerante ingiusto da ambe le parti, uno per l'atto, l'altro per la causa. " Lascio giudicare a più periti che

<sup>(1)</sup> Con tutto ciò la regola evangelica (S. Luca XVIII, 3) è mirabile e la più secondo la natura; ed è di riprendere e minacciare più tosto (tal è la forza dell'επετίμησον ἀυτώ) che di offendere; e di soffrire alcune piccole offese, che chiederne soddisfazione. Era anche la dottrina di Platone: praestat injuriam pati, quami facere.

"io non sono, se vi fa mai o vi possa essere
"guerra per niuna delle parti interamente giusta.
"E perchè le liti son delle guerre de tribunali;
"io non saprei dire quante ve ne fossero, nelle
"quali si serbasse perfettamentela giustizia dalla
parte medesima che ha lutto il diritto (1)."

§ XIII. Una seconda questione è: quanto dura egli il tempo di una giusta difesa? Al che si vuol rispondere, che nello stato di natura, dove noi siamo in certo modo i magistrati ed. i giudici di noi medesimi e di quel che ci appartiene, il diritto di difesa può durar lungo tempo, incominciando da che comincia a manifestarsi il pericolo; e non terminando che quello finito. E questo è il caso de selvaggi e de popoli o liberi o regnati, fra essi loro. Ma nello stato civile non dura se non quanto siamo nell'articolo di tempo da non poterci far difendere dal pubblico magistrato a cui per le leggi fondamentali di ogni imperio appartiene il diritto di difesa e di vendetta, cui usurpare è contro al diritto. Dunque trapassato un tale articolo di necessità, il diritto di nostra difesa è nel pubblico governo; e prevenirlo è un delitto. La formola della costituzione di Fede-

<sup>(1)</sup> a La legge cristiana, legge che mira alla perfetta a giustizia, legge la cui sostanza è l'amore e la pazienza e si dichiara contra la guerra e le liti: il servo di a Dio, dice S. Paolo, non dee litigare. I Quacqueri non guerreggiano: ed i primi cristani fateano diriamere le liti dagli arbitri. Le guerre e le liti sono la più gran cagione corrompitrice della mansuetudine q degli uomini. p

coërcendis permette al marito o al padre di ammazzare l'adultero trovato in fragranti crimine. ancorchè sia un magistrato; " il che significa, la " legge costituisce magistrato del magistrato reo " di delitto capitale il marito o il padre di colei " che è stata violata all'ombra del governo. ,, Questo e il diritto perfetto. Ma io nondimeno non vorrei difendermi con ammazzar l'aggressore, se egli fosse o mio padre o il mio benefattore o l'intimo mio amico, o tal persona da cui dipende la pubblica salute, " ancorchè fossi certo che essi " mi attaccassero senza alcun diritto. ,, È detto di sopra che vi debbano esser de' casi, in cui ci è permesso di sacrificar la nostra vita. Questi casi non possono esser che due: 1.º quando la somma de'nostri diritti diventa infinitamente piccola rispetto alla somma de' diritti degli altri; e questo è il caso del morir per la patria: 2.º quando ridonda al genere umano maggior bene dal morire che dal vivere; e così si muore per carità ed amicizia. Si può agginngere il 3.º se ci saremo spogliati del diritto alla vita per conservare il governo della patria, il quale rappresenta una tal somma di diritti, rispetto alla quale il nostro è infinitamente piccolo. " Così è ginsto che io muoia " più tosto che respingere l'ingiuria, che mi fa, " con la morte del sovrano. "

§ XV. So che il famoso Coccei stimi che il lasciarsi ammazzare dall'inginsto aggressore per non ammazzarlo, non sia differente da un suoi-dio. Se la legge di natura, dice egli, mi comanda di vegliare alla mia vita; come potrei io abban-

donarla senza delitto? Rispondo che questo comando ha un'eccezione. Non debbo esser disertore della mia vita: in ogni caso dove si possa difendere senza animazzar niuno è manifesto suicidio; ma nel caso nel quale uno di necessità dee perire, il precetto di conservarci considerato in universale e risguardante tutto il genere, si riduce ad 1 meno 1, cioè zero; siccome è detto di sopra. Aggiungo che se vi ha dei casi, dove si può giustamente alienare la vita, com è in una giusta guerra; la vita non ci è stata data a custodire senza niuna eccezione. Il raziocinio dunque di Coccei manca di principio.

§ XVI. La quarta questione sarà questa: è egli lecito respinger con ammazzamento colui, il quale non ci vuole già uccidere, ma farci uno sfregio, come darci uno schiaffo, troncarci il naso o un'orecchia, farci un frego sul volto? Dicono alcuni naturalisti che avendo noi il diritto di difendere ogni nostro diritto, non ci è obbligazione a soffrire un'ingiuria qualunque. Dunque possiamo jure nostro insito respingerla: e dove non sia altro modo di evitarla, uccidere l'aggressore. Ma qui sono due cose estreme e certe, tra le quali si vuol trovare una mezza proporzionale. Una è che a noi compete il diritto di respingere ogni ingiuria che si tenta di fare: l'altra che è manifesta iniquità il tôrre altrui la vita per ogni anche picciolissima ingiuria. Chi può disconvenire? Quale dunque sarà la mezza proporzionale che debba servir di regola alla difesa? Stimo adunque essere la quantità della offesa composta di quella che

ci si fa o ci si vuol fare, e di quella che da questa segue necessariamente. Or nel caso nostro, dove non è tale insulto che ne può verisimilmente seguir la morte, l'ammazzare l'invasore è oltrepassare questa regola di natural proporzione.

§ XVII. Si dice da alcuni Casisti che l'onore si agguaglia alla vita, e la sua perdita alla morte. Rispondo che l'onore che si agguaglia alla vita come principale sostegno della vita è quello che è figlio della virtù sociale, non del vizio. Ora un insulto, non che ci possa toglier la virtù sociale, ma la ci accresce dove si soffra pazientemente. E quello che si chiama onore da'più, è posteriore alla natura, ed è figlio di certe vane fantasie. Perchè dunque, dicono, le ordinanze militari animano il duello? Tutti i savi principi condannano alla morte i duellanti; dunque le ordinanze militari, figlie della cavalleria figlia de' tempi barbari, quando l'uomo si apprezzava per le bravate, contraddicono alle leggi. È la virtù, è il valor vero che dee distinguere un soldato, non le idee dei puntigli. Voi non troverete questi puntigli nella milizia greca e romana de' tempi savj: " anzi essi " li guastavano, come quelli che tendono a cor-" rompere la disciplina e l'obbedienza militare (1).

L'XVIII. Farei nondimeno un'eccezione alla regola superiore; ed è, se la persona che è per

<sup>(1) &</sup>quot; Turena ebbe a combattere spesso con questi a puntigli. La milizia francese, per altro sempre piena

a di fuoco di onore, ha sofferto sempre moltissimo per a guesta cagione. "

modo che si può perche vi ha di certe offese che è impossibile di rifare, offese perciò da far tremare un uomo che ami di esser giusto; come se altri ci abbia cavato un occhio o troncato un membro: in queste si vuole studiare a trovare il compenso il più prossimo possibile ed il più eguale; caso difficile e per questo terribile. Rispetto al modo, nell'imperio civile si dee lasciare a'magistrati, a cui si è dato il jus di vendetta: e nellostato naturale, benche noi siamo i magistrati di noi medesimi, non credo tutta volta di poter essere giusti giudici nella causa nostra. Mi par crudelissima la legge degli Etiopi, i quali consegnano il reo di delitto capitale in mano alla parte offesa, affinche si vendichi a suo piacere (1). E di qui mi sembra di potersi dedurre che la legge degli arbitri nello stato di natura sia una legge manifestamente discendente dalla legge del mondo; siccome Hobbes medesimo l'ha riconosciuto. Perche se male judicat omnis corruptus judex; vi può esser uomo più corrotto nella ragione, quanto uno che è sdegnato?

§ XX. Ma torniamo al nostro propostito. Oguioffesa o danno che si faccia all'altrui vita o membri o istrumenti di vita, offende l'ordine e la

Genovesi, Diceos., vol. 1.

<sup>(1)</sup> È il caso di tutti i popoli selvaggi e barbari. Le leggi de secoli barbari raccolte da Lindebroggio tutte accordano il duello, avanzo di barbarie. I Tedeschi, dice Patercolo, venuti in Roma stupivano nel vedere i tribunali. Altri, dicevano essi, che noi hanno a vendicare i torti fattici? È la sola legge delle beatie: Puomo non avreche niente di più.

242 legge di natura, sia che si faccia con animo di far male (il che è scelleraggine), sia per ischerzo o lascivia. E di qui è che per un'azione della legge Cornelia anche i delitti che si commettono per giuoco, sono dalle leggi romane puniti; perche i giuochi e gli scherzi voglion esser di uomini, non di cani arrabbiati, siccome ho delle volte veduto da alcuni farsi, che per una strana amorevolezza si mordono fieramente, si battono, si rompon le membra; e talora per uno inumano sollazzo si cagionano di certe subitanee paure da convellere le persone credule e timide e da istupidirle; i quali son modi non solo sconci, ma iniqui. Al che si vuole aggiungere che gli oltraggi medesimi fatti al corpo per giovare all'altrui fortuna, sono dalle medesime leggi gastigati. Per un rescritto di Adriano vengon puniti di morte, se alcuno si lasci castrare, il chirurgo, il mandante e la persona medesima castrata. Ma queste leggi troppo serie non son più oggigiorno alla moda. Vi ha dunque delle mode che guastano la natura.

§ XXI. Si può domandare: se un chirurgo o medico ammazza o mutila per voler guarire; o un educatore per voler gastigare il suo allievo; se abbiano ad esser trattati come rei. E rispondo che si, se il male che si fa altrui nasce da imperizia dell'offizio come nel chirurgo; o da non naturale esacerbamento di passione, come in certi educatori " i quali credono che si facciano dei " grandi uomini a forza di bastonate: .. perchè l'ignoranza nel mestiere è di sua natura rea; e le passioni esacerbate meritano gastigo dove vengono ad ossen esser ripresi come cagioni di grandissimi mali quegli educatori di ragazzi, i quali non sanno educare che coll'assiderare la tenera natura per soverchio incuter timore o col guastar la sanità e il cerebro con certi tormenti da schiavi. È il vero che niun uomo vire a regola senza un po' di timore che freni la soverchia elasticità della natura: ma questo vuol essere sempre stemperato in una gran massa di benevolenza e di gentilezza, perche non faccia degli stupidi, de' furbi, dei fieri: "delitto tanto più orribile, quanto che in-"fetta tutta la repubblica."

§ XXII. Non si vuol mettere a calcoli i soli mali che si fanno con agire contra gli altrui diritti, ma quelli altresi, i quali nascono da negligenza di dovere. In questo censo son da porre principalmente le mancanze nell'educazione. Vi ha tre generi di educazione, domestica, civile, religiosa. Se dunque per negligenza degli educatori domestici vengasi a far del male agli allievi; se per mancanza di buone leggi o di severa e pronta esecuzione delle buone, crescano i vizj, i delitti e i danni pubblici; se questo medesimo avvenga per mancanza di catechismo religioso o per essere mal fatto; è fuori d'ogni dubbio che son rei tutti coloro che ne son cagione per negligenza.

<sup>(1)</sup> all bastone e la correggia non fa gran male ad uno adulto: per li ragazzi fa per appunto quel che ai il gelo alle tenere piante, per cui si assiderano, appassisconsi, ed il sapore diventa amaro e strano alla a natura. P

Quando vengono offesi gli altrui diritti, non vi è differenza tra il fare il male e non fare il dovere a cui si è obbligato per patto o per natura. Ei mi sembra un problema difficile a sciogliersi, se ad un popolo faccian più male i principi crudeli, o i trascurati e soverchio condiscendenti: e e avessi a rispondere, prepondererei al secondo. Perchè i primi pel soverchio rigore arrestano più tosto nel totale che incitino la viziosità: ed i secondi lasciano tutta la forza alle molle degli scellerati. Sotto un tiranno non vi è che un tiranno: sotto un principe molle e negligente, infiniti. Roma non vide che un tiranno, regoante Tiberio; ed infiniti sotto Claudio.

§ XXIII. " Riguardo al punto di non fare " il dovere ei si vogliono distinguer due gradi " nel corpo civile: l'uno è quello della natura, " l'altro dello stato civile. Ei non si vuol lasciar " crescere e viver gli uomini come le bestie; per-" chè per questo appunto sono ordinate le fami-" glie, gli ordini, il governo: e non si vuol lasciar " la famiglia o la repubblica restar indietro del " punto relativo di sapere, di arti, di conoscenze " che richieggono o le famiglie o gli stati che ci " circondano. Quando tutte le altre famiglie, tutti " gli altri stati che ci son d'intorno, studiano me-" glio i loro interessi e le scienze e le arti che a " questi conducono che non si facea ne' secoli " precedenti; quel padre e quella corte che con-" tinuasse ancora ne' metodi vecchi, sarebbe ca-" gione che la famiglia o lo stato rimanesse in " dietro, ed a lungo andare a soggettarsi a quelle

"famiglie o a quegli stati che loro erano eguali
de da anche inferiori. Questo sarebbe danneggiarli
per negligenza di cura; e perciò iniquo. E cer
tamente sarebbe iniquissimo un decreto, come
quello che si dice aver fatto gli Ateniesi per
gli Efesi, repubblica tributaria, liceat insanire:
perchè appunto il dovere di chi presiede ad
una comunità è di vedere che non ammattiscano...

§ XXIV. Le ingiarie e gli oltraggi che si fanno all'altrui corpo, son senza dubbio mali e delitti: ma maggior male ancora è il guastare la ragione o il cuore di chicchessia. Perche guastando la ragione con delle false idee, con de' sofismi, con delle imposture, si viene a danneggiare la prima regola della vita, il primo seme dell'umanità, onde poi nasce ampio ricolto di mali. E corrompendo il cuore con de' falsi appetiti, e per mettervi delle false passioni e degli abiti malvagi, viene l'uomo di botto ad esser precipitato in mille disastri, donde non è facile di riaversi. È una malvagità scelleratissima il farlo per far male; siccome leggesi aver fatto Dionigi di Siracusa col figlio di Dione: ma non è men delitto, dove si faccia per tralasciare il suo dovere. E perciò aveasi il torto Mizione negli Adelfi di Terenzio, il quale scusava la guasta vita di suo nipote con dire, che se egli facea del male, il faceva a sue spese, non a quelle del fratello Demea: perchè il caso non era solo dello spendere stoltamente, ma del corrompere il costume, sorgente perenne di tutto il resto de' mali che non è poi facile il riturare. L'educa246

zione Mizionea fece un mostro Caligola; " e ne " continua tuttavia a fare ne secoli di lusso e

" pirronici. ,,

6 XXV. Uno de' gran beni per cui gli uomini sussistono nella società degli altri uomini, è, com'è già detto, la stima. Di tutti gli animali il solo uomo è riflessivo (1): e di qui nasce che egli solo ami di essere stimato. Chiunque ci nasce ha un diritto ad essere stimato quel che ci nasce. Dunque ogni nostro fatto, ogni parola, segno, gesto, indiritto a fare altrui credere che noi l'abbiamo da men che uomo, è un'offesa al diritto di natura, ed offesa pungentissima per ogni uomo che ha sensibilità, la quale non manca mai di generar ire, odi, contese, sangue. Ma se un uomo avrà bastantemente dimostrato avere delle virtù d'ingegno o di cuore, o di possedere delle arti meccaniche in un grado rilevato ha un diritto acquistato alla fama; e volerglielo tôrre, sia con ingiurie, sia con calunnie, è così e più come spogliarlo de suoi beni, cosa scellerata, e tanto più scellerata, quanto è più durevole l'ingiuria, siccome son quelle che si fanno con de' monumenti o delle scritture. Si agginnga qui che l'attaccar la fama e l'onore altrui da dietro, è riputato da ogni savio cosa vile, bassa ed indegna degli animi generosi. Gli eroi di Omero non parlano mai l'uno dell'altro benche nemici che con istima e lode. Il divino Ettore, dice

<sup>(1) &</sup>quot;Wi sono tuttavolta di certe bestie che anch'esse "" par che prendano piacere alle carezze, a' premj ed "" a certi segni di stima."

47

Achille: il generoso e divino Achille, diceva Ettore. Omero capiva l'indole della virtù eroica. Ma il piacer delle donnicciuole e di tutti i deboli cervelli, siccome animali di piccol cuore e di minor senno, è di lacerarsi da dietro l'uno l'altro crudelissimamente (1).

§ XXVI. Le calunnie dunque son sempre delitti gravi e capitali ed indegni di un uomo magnanimo e savio. Perchè dunque piacciono esse tanto agli uomini di lettere ed a' controversisti? Questo svergogna la repubblica letteraria, e reca la letteratura e le scienze in odio agli uomini giusti ed onesti: male antico, e tanto più abominevole quanto più vecchio. Le Sette de' si ososi greci pare che non sapessero disputare che calunniando l'una l'altra: erano dunque tutte ciniche. Le Sette degli Scolastici secero il medesimo e con

<sup>&#</sup>x27; (1) " Tutti gli scrittori de' costumi chinesi convena gono che questo vizio è quivi il minimo possibile. "Si vede in tutta quella nazione moltissima serietà . 66 grande urbanità, finissima gentilezza, ma senza gran a caricatura. Credo che sia, perche la nazione è una grande scuola, il sovrano il primo maestro, e tutti i a magistrati sottomaestri. La palmata a curar le male " creanze, dal sovrano fino all' ultimo mandarino , « è in mano di tutti e sempre. Ma noi abbiamo qui " delle pubbliche scuole di satire e di male creanze. a stabilite da antichissimi tempi in tutta Europa; e sono a i teatri comici. Si possono da un uomo serio leggere a le commedie di Aristofane senza disdegno? Queste " commedie sono oggi le delizie di quasi tutte le naa zioni europee. Io non ho mai letto che gli Ebrei " avessero teatro, ne comici, ne tragici. Quelle che noi a altri Italiani chiamiamo burle e burlette, son altro " che postriboli ? "

maggiore acerbità, come quelli che vi mischiarono della religione. I Peripatetici ed i Cartesiani, i Neutoniani e i Leibniziani furono e son tuttavia invasati dall' istesso furore, corrotti dalla medesima passione, sporcati dalla medesima inurbanità. Non si verrà mai dunque a dir le sue ragioni con ragione? Vi ha delle leggi che condannano il calunniatore anche in una causa giusta: se io fossi giudice vorrei essere di questo sentimento. Ricordiamoci però che ogni disputante è un uomo, ed egni uomo è prima animale e poi razionale.

& XXVII. Si chiede (strana domanda!): è egli permesso calunniare altrui per amor di Dio? È caso definito per empio ne' testi della filosofia cristiana. Ha egli Dio (dice il Profeta) bisogno della vostra menzogna? ha bisogno che voi inganniate altri per l'amor suo (1)? I Pagani calunniarono i primi cristiani; i cristiani rimostrarono che una tal calunnia feriva, 1.º le leggimedesime pagane; 2.º che era opposta ai principj di morale de loro più stimati filosofi; 3.º che desolava la legge di natura, fondamento delle civili; 4.º che chi non può sostenere la sua causa che con calunnie, si dichiara da sè stesso aver il torto; 5.º che ancorchè in ogni caso la calunnia distrugga la ragione della causa, in materia di religione mostra che chi calunnia è un impostore. Ma si è ognuno tra noi attenuto a sì giuste massime? La

<sup>(1)</sup> Numquid indiget Deus vestro mendacio, ut loquamini dolos pro illo?

calunnia nasce o da ignoranza o da animo di screditare la parte avversa. La prima, scoverta, confonde il calunniatore e mette in pericolo anche la verità. La seconda, come viene a risapersi, mette il calunniatore, e la causa, quello nel numero degli scellerati che si vogliono fuggire, questa delle cose odiose e terribili.

6 XXVIII. Si domanda ancora: è egli lecite rivelare gli altrui vizj e delitti occulti, ma veri? Al che si vuol rispondere che se il rivelarli serve alla conservazione de nostri diritti e di quelli degli altri, quando ciò non si possa ottenere altrimenti, è servirci del nostro diritto. Così io posso discoprire la tua frode, ancorchè occulta, se importa a conservare il patto e il contratto: posso accusar l'adultero occulto che mi offende: posso deferire l'iniquo cittadino, ecc. Ma se questo discoprimento non serve a me ne ad altri, è malignità, è picciolezza, è bassezza di cuore. Dove si vuol considerare primamente che niun uomo è ohe viva senza vizj; e poi che vi son certi peccati, i quali nascono più da ignoranza e debelezza di natura che da malignità d'animo; nei quali perciò si vuol essere riserbato e compassionevole col nostro fratello. È dunque uno zelo maligno quello di coloro che si sollazzano nelle conversazioni di queste sorte di narrazioni; ancorchè essi si studino di coprirsi col mantello del ben pubblico.

§ XXIX. Non so poi, perchè si è posto in questione, se è lecito di parlar male di coloro, i quali fanno aperta e pubblica professione di mal-

vagità, scelleraggine, empietà. Perchè io stimo che ciò, anzi d'essere viziosità, sia parte della probità di ogni uomo. La virtù che solo può meritar pregio tra gli uomini è la disposizione e propensione a far loro del bene, e per cagion di tale amore essere loro utile. Or questa disposizione siccome è diametralmente contraria a quella di lor nuocere; niun uomo potrebbe essere umano e virtuoso senza che si trovasse in una opposizione di cuore ad uno scellerato. E siccome la virtuosa disposizione tende ad approvare e lodare tutto quel che è virtù; così per la medesima forza è portata ad opporsi in ogni modo al vizio: ed uno di questi modi è l'avversione di colui che fa pubblica pompa d'improbità. Qual diritto può avere un pubblico scellerato di essere rimirato con altri occlii che con quelli di orrore; e trattato con altri modi che con quelli con cui egli tratta il genere umano? Sarebbe anche un' ingiustizia, se un uomo riguardasse Tiberio, Caligola, Nerone, Domiziano con quella stessa bontà, con cui si vuol guardare Tito, M. Antonino, Traiano; e ne parlasse della medesima maniera. lo ho per complice ognuno che stima e loda i malvagi, ed in certi casi anche chi li compatisce o si studia di coprirli. Egli è anco richiesto dal diritto pubblico che ciò si faccia; perchè la modestia dei buoni in questi casi lascia crescerli, e ruina la giustizia e il costume.

§ XXX. Chiedesi ancora, se si può altri offendere nella stima col solo pensar male di lui. Rispondo primamente che chi pensa male d'altri senza altrimenti spiegarsi, nuoce più a sè che ad altri; perchè quel pensar male è argomento di malvagia natura, e consuma sè stesso.

L'invidia, figliuol mio, sè stessa macera; E si dilegua come agnel per fascino.

Adunque è un un'ingiustizia contra se medesimo. Appresso dico, che se i fatti viziosi e scellerati degli altri son tali, de' quali io non posso dubitare; i giudizi che io ne formo fra me, son necessari, non liberi; poiche, poste le idee o le forme delle cose, non può l'intelletto non vederne i rapporti. E questo è quel che dicono i filosofi, che l'intelletto è potenza passiva e necessaria. Potrebbe, chi vede un uomo ed un cavallo, non giudicare che sieno esseri differenti? Se io veggo rubare, non è possibile che io non giudichi ladro chi ruba: e se veggo uno piangere all'altrui calamità, muoversi, stender la mano, dar la borsa, potrei non giudicare che sia un nomo dabbene e misericordioso? Ma se quelle immagini son fantastiche e dubbie, figlie della invidia, del rancore, dell'ira e dell'odio, della superbia, del disprezzo. delle false opinioni e de' falsi sistemi che ho in testa, di certi ridicoli errori e plebei, ecc., ed i miei giudizi volontarie congetture e ghribizzi; ripugnano sicuramente con la santità della legge di natura come tutte le passioni false ed inique; raffreddano l'amicizia che debbe essere fra gli uomini; e gettano de' semi di gran male. Mai non si annebbia nel nostro animo l'altrui stima che non produca dell'abborrimento, e quindi dell'odio dichiarato.

& XXXI. È una questione antica, e che può servire alla buona morale, perchè niente si ascolta o legge con tanto piacere, quanto una satira di una persona distinta; e perchè la satira de' miserabili ed ignoti, ne distinti per alcuna ne dote. nè fortuna, genera nausea ed indignazione? Rispondo che all'uomo niuna idea è più svisceratamente cara che quella di egualità; dond'è che vedere chi il preme, sia colle doti naturali, sia colle arti, sia colla fortuna, ridotto al piano, " gli rie-" sce un manicaretto saporosissimo. Tal è l'uomo " che sbuccia dalla natura. ,, Or la satira ci sembra che abbassi l'alto, e cel renda o eguale o di sotto; e questa idea cacciando via la prima che dispiacea ci fa piacere. Per la stessa ragione, non avendo noi motivo di temere di essere oppressi da un meschino ed abbiette, " siamo verso colui " naturalmente placidi e compassionevoli: (1) ... ond' è che la satira non può che noiarci e muoverci a sdegno siccome ingiuria fatta alla comune natura che risalta su di noi. Il principio è che ogni uomo ha paura di chi gli e di sopra; come chi si vedesse sul capo aggirare una mola da poterlo schiacciare. Ogni paura è dolore; ed il cessar d'ogni dolore è piacere. Vi è nondimeno una re-

<sup>(1) &</sup>quot; Questo detto del re d'Argo in Eschilo, Supu plici, v. 498.

Τοῖς ἦσοσιν γὰρ πᾶν τὰς ἐύνοιας φέρει . . . . mente nutra benevola Con chi è in bassa fortuna ogni mertale. « È la storia del genere umano,

gola per chi è per ingegno o per coraggio o per posto o per ricchezza al di sopra degli altri, da non esser temuto che il minimo possibile; ed è quella d'impiegare la sua superiorità a sollerare quei che son di sotto. E certo se dieci uomini sono in un piano di una profonda buca; ed uno, sia per sua virtù, sia per fortuna, venga ad uscir su all'aperto, sarà invidiato dagli altri, e forse anche temuto non gli opprima laggiu. Ma se egli s'ingegnerà di trarneli, e si sforzerà di soccorrerli quanto sa e può; tutti allora i nove il guarderanno come loro benefattore e salvatore; e sarà invidiato e odiato come nemico, se, poco curandosi de'suoi socj, rivolterà loro le spalle continuando tuttavia a distaccarsi.

§ XXXII. Vi è un altro male che si può fare altrui con le parole o con quei segni che equivagliano alle parole; ed è quello di aggirarlo, gabbarlo, ingannarlo. Questo per due ragioni è dalla legge di natura vietato: 1.º perchè ogni uomo aggirato viene ad esser trattato da menche uomo contra l'ingenito diritto di tutti, " Si sente subito, " a men che non si sia stupido, l'inegualità che " vuol porre tra sè e l'altro, chiunque si studia " di aggirare e gabbare: " 2.º perchè si offendono i diritti acquistati pe' patti. Hanno le parole il valore per pubblici patti espressi o taciti, non altramente che le monete per la legge sovrana: chi dunque se ne serve per aggirare altrui è reo di aver violati i patti pubblici. " È un ladro chi " spende uno zecchino per una dobbla da quattro " con uno ignorante; ne è meno ladro il menti" tore che spende il si pel no, o il no per si, e
" tanto più quanto che non sempre se gli può
" restituire la falsa moneta.,,

§ XXXIII. E di qui seguono le conseguenze come appresso: 1.9 in tutti i discorsi familiari, ne' contratti, ne' patti, nelle domande e risposte socievoli, in quelle fatte a chi ha diritto di domandarci, come magistrati, padri, educatori, ecc., non si vuol dare alle parole che il senso attaccatovi nel paese, dove ciò si fa. Il darne altri è primamente un torto che si fa a' patti comuni; e secondariamente un inganno ed una oppressione dell'umanità. Finalmente è un'ingiustizia se ne segue alcuno errore pregiudizievole: 2.º che il mentire è contra i medesimi patti e contra i diritti stretti di colui a cui si mentisce, e perciò ripugnante alla legge di natura. Intendesi per menzogua quell'altrimenti sentire nell'animo ed altrimenti dare altrui ad intendere per ingannarlo e trarlo nella trappola per qualsivoglia interesse. La menzogna non differisce da quel che i Latini chiamano dolum malum. Labeone nella legge prima de dolo malo definisce il dolo malo, omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum adhibitam. Dunque gli stratagemmi son bugie e doli mali; dove altri ha diritto di non essere aggirato, nè l'ha per qualche suo delitto, come in una guerra ingiusta, perduto.

§ XXXIV. La terza conseguenza è, che ad ogni uomo è lecito il dissimulare, cioè il tacere, quando non è obbligato nè per diritti innati degli

altri, nè per patti socievoli, nè pel diritto di soccorso, nè per patti privati a manifestare il vero: perchè è, secondo noi, una massima e principio di diceosina, che essendo ogni obbligazione relativa al diritto, non vi può essere obbligazione nessuna dove non vi ha diritto. In queste circostanze il tacere tanto è lontano di esser vizio, che anzi non è altro la virtù della taciturnità, lodata e raccomandata da tutti i savi e fino da Dio. Salomone ne' Proverbj: cor stulti in ore ejus: os au-

tem sapientis in corde.

§ XXXV. La quarta, che è delitto o contra la giustizia o contra i diritti di reciproco soccorso il tacere, dove altri ha diritto che noi parliamo. Così ne' contratti di compra e vendita o in tutte le permute, ne' contratti di nozze, ecc., si è obbligato di dir nettamente tutto quel che può essere pregiudizievole a' contraenti: al giudice, che domanda si vuole dal reo o dal testimonio rispondere con sincerità; perchè questo portano ed i patti socievoli e le obbligazioni nascenti dal delitto: a chi è nel pericolo se voi non parlate e non parlate aperto; perche questo è un diritto di tutto il genere umano, e si è venuto a stringere anche più e rinforzare per li patti sociali ne' corpi politici. Brevemente, ogni caso, dove il tacere offende la giustizia o la carità, è un delitto. Si ricordi intanto che ne' doveri di reciproco soccorso è sempre vera la massima di Seneca: Succurram perituro, sed ita ut ipse non peream. Ma se ho perduto il diritto per delitto; il tacere, come i rei, è nuovo delitto: o per patto come le senti" La legge dell'universo vuol che le parti servano " al tutto; e non sacrifica il tutto alle parti. ...

256

§ XXXVI. Non mi è ignote che molti Forensi e Casisti stimano non solo di potere il reo con tutta la giustizia tacere, ma anche negare: ma so ancora che non sono i Forensi nè i Casisti la legge che dee regolare le coscienze. La ragione di questa sentenza, tendente a render impuniti i delitti occulti, è la più stolta che si possa fingere. Un reo occulto, dicon essi, ritiene il diritto alla sua vita, alla sua fama, a' suoi beni. Si può dir cosa più falsa? Se ritien quei diritti non è reo; perchè chi non perde il diritto che offende in altri, chi non è taglione o offende con diritto o vi ha dei diritti contrarj; ed in ambidue i casi non vi ha più giustizia. Io e tu abbiamo ricevute in dono dal sovrano due mostre d'oro; io annichilo la tua: domando, la mia resta mia? Se resta non vi ha diritti, non giustizia, non legge. A che ci lambiochiam dunque il cervello a parlar di morale? E se non resta; io non ho più diritto a difenderla contra il giudice che vuol restituirla all'offeso. Questa ragione è comune a tutti i diritti. Se tu hai ucciso a sangue freddo ed a torto, sci reo di morte ipso facto: e questo significa che non hai più diritto alla vita. E se un Forense mi dice che l'hai, mi dice che tu non hai ucciso a torto e che non ci è giustizia naturale. Questo Casista adunque o distrugge l'ipotesi, e non intende la ragione, o è un Epicureo che fa nascere la giustizia dalla privata utilità. I filosofi greci erano dunque migliori moralisti nel nostro caso. Socrate dice che un reo non solo non può tacere nè negare, ma si dee presentare da se medesimo, anche non richiesto; perchè chi è debitore dee pagare anche non excusso.

§ XXXVII. Gran questione è stata ed è tuttavia, se è lecito mentire dove si tratti di giovare non di offendere nessuno nè dei diritti privati, nè dei pubblici; che alcuni han detto più tusto falsiloqui che menzogne. Queste menzogne chiamansi officiose dai teologi. Pustendorf con molti altri le stiman lecite. S. Agostino le reputa viziose e da non trovarsi ne perfetti (1). Piatone nel terzo della Repubblica concede il poter mentire officiosamente agli uffiziali di milizia, a magistrati del popolo, a' medici; e ciò siccome rimedio pel benpubblico, dove non sia altro modo da farlo. Ma

Così all'egro fanciul porgiamo aspersi Di soave liquor gli orli del vaso: Succhi amari ingannato intanto ei beve, E dall'inganno suo vita riceve.

anche i padri e le madri delle volte mentiscono ai:

L'ingannare un altro, dicono, è un torto che gli si fa: il giovargli è un beneficio. Quando pugnano le obbligazioni e i diritti, il più piccolo dee ce-

fanciulli per lo lor bene:

<sup>(1)</sup> Vedi i suoi commentari sul Salmo V, vers. 7: perdes omnes qui loquuntur mendacium: dove le chiama parvas culpas.

dere al più grande, cioè il più piccolo non è diritto; dunque la risposta alla presente questione dipende dal vedere da qual parte è il maggior diritto. Io non credo che il mentire sia mai lecito da convenire al perfetto savio e virtuoso; e tuttavolta quando non vi fosse offesa nessuna de' diritti de' privati o del pubblico, nè del rispetto che si dee alla Divinità, niun pericolo di cattive conseguenze; salvar a questo modo la vita, l'onor di un uomo o d'una famiglia, un grande scandalo o la quiete della patria, mi parrebbe peccato meritevole di compassione e perdono (1)" e " magnanima menzogna, come Tasso chiama " quella di Sofronia. , Beati coloro che possono far del bene senza la minima macchia di difetto; io animale ignorante e debole come potrei pretenderlo senza temerità? Nell'opera di Dio, che è questo mondo, vi ha de' mali che servono a rilevarne la bellezza, dice S. Agostino. Sarebbe possibile che non vi fossero de' difetti nelle opere le più lodevoli degli uomini? Cecrope si credette di non poter salvare Atene che con una menzogna di fatto, cioè mascherandosi da vil fantaccino. È

<sup>(1)</sup> Culpa venialis detta da' teologi. a Si noti qui a che il veniale e veniabile degli scrittori del terzo e a quarto secolo non è il veniale di quelli che si chiamano a scolastici. La parola venia, donde è veniale e veniale in è citta di peso dal greco sivoza, benevolenza, placide con condiscendenza, guardar altri con occhio amoravole. Rispetto alla legge la parola venia usasi dai Latini del buon secolo per igogiza, permissione: ed il veniabile e veniale per quel che è a degno d'esser permesso.

la debolezza dell'nomo che ha inventati gli stratagemmi nelle cause giuste. Ogni nazione ha bisogno d'un Jumbo Mumbo, ed i più savi legislatori loro n'han dato molti, senza temere di esser malvagi. Se gli aboliamo per troppo amore di sincerità, ridarremo gli uomini un'altra volta selvaggi. Io non amo un bilingue, un uomo finto, il quale scalda e raffredda col medesimo fiato, come l'uomo di Esopo; ho per infame ogni bugiardo: ma mi fan compassione la debolezza, " le colpe " veniali, delle quali credo esser detto, septies

" in die cadit justus. ,,

§ XXXVIII. Del resto si vuol guardare dall'interporre giuramento nessuno con qualunque sorta di menzogna, anche scherzevole, perchènon si vuol frammischiare un'offesa de' diritti di Dio fra le nostre debolezze. Si dirà: non avendo Dio bisogno della creatura, ogni obbligazione a serbare i suoi diritti dee servire alla felicità delle creature. Se non serve quell'obbligazione non ha fine; e se nuoce ha un fine opposto al vero: si può spergiurare dunque, quando si tratta di giovare. È un raziocinio falso: 1.º l'uomo non può sciogliere la dipendenza che ha colla cagion prima; dunque le obbligazioni verso Dio sono assolute, non relative: 2.º nuoce più alla felicità dell'uomo un solo spergiuro che giovi che cento sincere confessioni che fan male; perchè lo spergiuro scioglie il vincolo della religione e con ciò della società, della fede pubblica, delle leggi. Giovi nel presente bisogno o al privato o alla nazione; quando è sciolto il vincolo della fede pubblica,

260

nuocerà a tutta la nazione per tutti i casi ed in tutto il tempo: dunque l'utile è come uno; il male indefinito; e questo in buon calcolo significa che nuoce.

## CAPITOLO X.

De' diritti che nascono dal dominio, e prima degli acquisti originarj.

6 I. Turri i nostri diritti o nascono con esso noi, o si acquistano per fatti legittimi, o vengonci per patti. È dette di sopra qual giustizia si debba a' diritti innati; diremo era della giustizia che vuol governare i diritti acquistati per fatti legittimi. Un fatto dicesi legittimo se è di nostro diritto il farlo, e se si fa senza offendere il diritto di nessuno. " Dove si opera senza diritto, come " la cagione è zero in morale, così l'effetto è se zero in diritto: e se si opera contro al diritto " altrui, l'azione è un delitto, e l'effetto un'ob-" bligazione a rifare il mal fatto. Donde segue " che le violenze, gl'inganni, non possono giam-" mai produrre diritto alcuno, nè può il tempo " prescriverle; perchè il tempo non prescrive mai " ne il falso, ne l'iniquo; non potendo annientar " il regolo eterno ed immutabile del vero e del " giusto. ,,

g II. I diritti acquistati per fatti quasi tutti riduconsi al dominio. Per intendere la natura e la giustizia de'donini, permetteremo qui tre definizioni di voci e frasi usitate in questa materia,

e tre teoremi per istabilire il fondamento del diritto degli acquisti. Le definizioni sono: 1.º le cose, delle quali ognuno ha diritto innato di usare, e niuno da impedire un altro uomo dal servirsene. diconsi in comunione universale (1); tal è tuttavia l'aria, il mare aperto, e la terra medesima quanto a certi usi: 2.º se il diritto di servirsi di qualche cosa conviene ad una sola porzione di nomini, quella cosa si dice essere in comunione particolare; tali erano le terre presso a molti popoli antichi, e sono ora tra barbari, divise per tribu, non per famiglie; e tali sono tuttavia tra noi molti fondi di università, o terre dette demaniali, cioè di tutto il popolo (2): 3.º finalmente se il diritto di servirsi d'una tal cosa col diritto di respignere ogni altro che volesse usarla. convenga ad una sola persona, chiamerassi jus privatum, proprietà e dominio. Dunque la comunione particolare è una divisione dell'universale, e la proprietà della particolare.

§ III. I teoremi sono come segue: 1.º ogni uomo nasce col diritto di servirsi di tutto quel che può conferire alla sua conservazione e felicità, cioè al minimo de mali (3). Prima perchè se non nasce

(3) E intendesi jure non facto, di che poi si dirà.

<sup>(1)</sup> Questa comunione dicesi primitiva, perchè la terra su, rispetto a' primi uomini, quel che è oggi l'aria, Δημήτηρ, madre comune. Vedi Platone nel Cratilo.

<sup>(2)</sup> Δήμος è popolo, e δήμοσιας, pubblico demaniale. Ma nelle nostre costituzioni le cose demaniali son residenti demaniali son residenti domania, i beni della corte che i Francesi dicono domanie, domanio. « Ed è perchè il governo è di jus pubblico, e il debhono essere tutte le cose addette « à sostenerlo. »

con questo diritto, segue che non nasca col diritto a vivere, ed a respignere il non necessario dolore; e che Dio padrone del mondo ci faccia nascere, senza intanto volere che viviamo, e che ci studiamo di esser felici: conseguenza che distrugge il principio. Secondo, se niun nasce con un tal diritto, la terra originalmente non è di nessuno degli comini; e questo significa che è di ognuno che ne abbia bisogno, o possa servirsene. Dunque questo teorema si prova col negarlo.

§ IV. Donde segue il secondo che niun uomo possa legittimamente impedire all'altro uomo l'uso dell'antecedente diritto; perchè se può impedirlo, segue che l'altro non ha diritto: non potendo consistere insieme in me diritto; in te non obbligazione: e questo è contra l'ipotesi.

§ V. Il terzo teorema è, che ad ogni uomo è permesso per la legge di natura acquistare delle proprietà, o sia de domini singolari. Perchè se ogni uomo ha un innato diritto di vivere, dee anche avere un innato diritto di servirsi di tutto quello, senza l'uso del che non si può vivere; essendo questi due diritti essenzialmente connessi. Ma ogni uomo ha diritto di vivere ogni giorno, ogni anno, e quanto dura la sua vita; dunque ogni uomo ha diritto di servirsi ogni giorno, ogni anne, e quanto vive, di quel che è necessario a vivere. E perciò se si ha presa una porzion del comune, quanto basti alla sua vita e felicità, e l'usa per sussistere ed essere col minimo de'mali, ha così diritto di servirsene quanto vive, come ha diritto di vivere. Or egli non potrebbe servir-

BID - State of the ob

sene dove altri avesse il diritto di toglierla o di impedirgliene l'uso; dunque il diritto di servirsi quanto vive di tal porzione è essenzialmente congiunto col diritto di escludere ogni altro, e col·l'obbligazione in cui è ogni altro di non cotrastarglielo mai. Ma il diritto di servirci di qualche parte delle cose comuni unito al diritto di escularne ogni altro, quanto viviamo, dicesi proprietà e dominio: dunque l'uomo ha un natural diritto alla proprieta: ecco l'origine de privati dominj. I popoli, i quali non ragionano, il sentono, come sentono la vita e'l bisogno.

6 VI. Potrebbe domandarsi: quanto è egli permesso di occupare per si fatto diritto? Questione non difficile, se l'avidità non venisse a corrompere la ragione. Rispondo adunque che la misura è il bisogno composto de' bisogni della natura, della persona, della famiglia, e presenti e futuri, rispetto alla probabile durata della vita di ciascano, di quelli dello stato ed ordine civile, calcolati a tenore de' patti civili, e de' bisogui della società: finalmente degli accidenti fortuiti. Chiamisi il bisogno delle persone a, quello delle famiglie b, dello stato civile c, degli accidenti d; la regola degli acquisti sarà a + b + c + d =X. E la ragione è che il diritto di proprietà non nasce che dal bisogno. Ond'è che nè i non ancor nati, ne i morti han diritto alcuno alla proprietà. Come adunque si oitrepassa questa misura, facendo che gli acquisti, verbigrazia, sieno aa +  $bb + cc + dd = \times \times$ , dove non si tenga il di più come in deposito per li primi vegnenti bisognosi, venendosi a togliere il sostegno di molti, nati col medesimo diritto e nella medesima comunione universale, si diventa ingiusto per la legge di natura (1).

S VII. Ben mi è noto che vi saranno molti, i quali, come son oggi i costumi, si rideranno di questa regola, avendola per dottrina di anime vili e basse. Diranno, che piscuit non si suur, sia a ciascuno permesso e giusto far valere la sua diligensa e fatica, ed arricchir sempre. Mandeville farà l'elogio di queste anime grandi, e metterà l'avidità di acquistar all'infinito tra le molle le più necessarie a corpi politici. Finalmente dirassi che i filosofi, i quali ragionano a questo modo, son per ordinario di coloro cui la fortuna non ha molto favorito; i quali perciò dettano delle regole severe ed aspre per uno spirito di vendelta.

6 VIII. Io non fui mai Cinico: ma non posso non ridermi di queste ANIME GRANDI, che non eon grandi che come i furiosi guastatori della

<sup>(1)</sup> E per la legge evangelica che non si accorda che un pane quotidiano, e che basti; avendo il di più come rapina di malvagia cupidità. Si potrebbe anche provare, ed assai facilmente, che il di più, o le soverchie ricchezze non giovino ad esser veramente felici. Veggasi il discorso sulla forza delle molte ricchezze dietro al tomo II dell'Economia Civile. a Gran a filosofia è in questi versi di Lucrezio, lib. V, 1114z.

<sup>&</sup>quot; Quod si quis vera vitam ratione gubernat, Divitiae grandes homini sunt vivere parce

<sup>&</sup>quot; Equo animo; neque enim est unquam penuria parci."

terra. Ragionan essi? FINCHE NON SI RUBI. . . 1.º per sostenere la conseguenza di questo loro raziocinio bisogna o negare i principj della natural giustizia, e dire che non vi è nè divinità, nè legge di natura; che gli uomini sono figli della terra, nè nascono con altro diritto che con quello della forza, ne sotto altra legge se non quella di queste anime grandi, SE PIACE, E'LICE: O meltere certi uomini nella classe degli uomini Dei, tutti gli altri in quella delle bestie destinate al piacere e comodo degli nomini Dei. Perchè se voi riconoscete questi principj, voi rubate tanto con i soverchi acquisti, quanto togliete di sostegno alla moltitudine, la quale non troverà dove porre il piede che ne fondi altrui. Dunque o è falso il principio, o è empia la conseguenza. 2.º Diansi per falsi quei principi di una legge di natura sostenuta dall'autorità di Dio, e di una egualità di diritto ingenito tra gli uomini; resterebbe a disputarsi la questione sul principio della utilità. Ma egli ci può essere de tanto stolti, che credano che i soverchi acquisti di certe samiglie e di certi stati che lasciano nel bisogno o la moltitudine dei cittadini, o il resto delle nazioni possano a lungo andare non rovinarle? Sarebbe non conoscere la storia degli uomini, ne intenderne la natura. Perchè " l'inegualità senza alcuna giustizia, desta " naturalmente invidia; " e l'invidia stimolata dal bisogno e presto o tardi vi dovrà concitar contro il resto degli uomini. " Queste sono state le ca-" gioni delle perpetue guerre civili nelle repub-" bliche democratiche antiche e moderne; e fu

" la causa, per cui negli ultimi tempi rovinò la " repubblica di Venezia; per cui la casa d'Austria " e la monarchia di Spagna fu desolata; per cui " sotto Luigi XIV la Francia fu devastata; e per " cui cadrà la gran Brettagna. ,, Appresso, quel soverchio non può mancare di non corrompere la diligenza e la virtù delle persone e dello stato, e rimenare alla povertà ed alla miseria; " il che " vedesi ogni giorno nelle famiglie di ogni stato " troppo ricche; e quanto a'corpi civili videsi " nell'impero romano, in quello de' Persiani, ecc. .. Finalmente se la vostra massima diviene universale, chi potrà essere sicuro in mezzo alle sue ricchezze? Ogni altro farà valere quanto può le sue forze; donde nascerà una guerra intestina, nella quale niente è di piuno. Fu il caso del rovesciamento della repubblica ebrea dopo la disfatta di Cestin (1); e questo caso desolò quel paese: fu quello de Romani dopo Augusto che dilacerò e subbissò quell'imperio: il caso della Francia il VII secolo nella rovina della famiglia di Clodoveo, e quindi il IX e X nella rovina dei Carolingi: ed il XIV dopo la giornata di Poitiers: il caso dell'Italia dopo la caduta del regno de'Longobardi, quando ogni città volle essere una repubblica o un regno conquistatore. Non vi è niente di più vero nelle cose umane, quante questa massima, ogni politica, ogni economia che non è fondata su la giustizia, su la virtù e su l'onore, distrugge sè medesima (2).

<sup>(1)</sup> Vedi Giuseppo Ebreo, lib. II della Guerra giudaica.
(2) Di qui è poi quel corro inimitabilmente descritto da Eschilo ne' Sette a Tebe, v. 923;

6 IX. Io parlo da filosofo ed a filosofi; perche mi vergognerei di trattare la presente questione con un cristiano, amante e rispettoso della sua legge. So che molti Casisti autorizzano questa dottrina, allargano le vele all'ambizione, alla cupidità, all'avarizia, a tutte le passioni che la legge evangelica richiede che si frenino. Ma si potrebbe seriamente questionare: Questi Casisti erano essi cristiani? avevano essi letto l'evangelio? Io sarei improbabilista se dicessi di sì. Ecco i testi; perchè la nostra questione è un caso di testo, anzi è l'essenza di questi testi. A dirvi il vero, dice in s. Matteo, è difficile che un ricco entri nel regno de cieli: nel qual testo è adoperata la parola πλούσιος, che prendesi sempre per le soverchie ricchezze. In S. Luca XII, 15, guardatevi dal soverchio: perchè non è nel soverchio la vita di noi altri. Dove è nel primo luogo la parola πλεονεξία, la quale, come si vede per molti luoghi di Platone e di Aristotile, prendesi sempre in senso di un soverchio ai bisogni della natura; e nel secondo il verbo περισσένω, che ha il medesimo rapporto. S. Paolo a Tim. 1, 8, 9, 10, definisce ne termini medesimi, ed anzi più strettamente la nostra regola di acquistare, riducendo al διὰ τροράς, vitto, ed alle σκεπάσματα, vestire. I Padri hanno tutti parlato nel medesimo senso (1).

> Αυτόςονος, ἀντοπήμων, Δαίφρων, ου' φιλάγαθης, ἐτύμος Δακρυχέων ἐκ φρενὸς.

(1) Si possono vedere ad un'occhiata nel tesoro di Suicero, agli articoli Πλοῦτος, Πλεονεξία, Φιλαργυρία.

§ X. Ma qui si vogliono rilevare due estremi paradossi di due celebri filosofi, Tommaso Obbes e Giovan Giacomo Rosso: il primo de' quali ci dà un diritto ingenito ad una proprietà universale; e l'altro il ci nega anche nelle più piccole porzioni. Tommaso Obbes ragiona così: Ogni uomo ci nasce con un diritto a tutto quel che gli è necessario per esserci, e per esserci col minimo de'mali; dunque ogni uomo nasce col diritto ad ogni cosa di questa terra, e ad ogni 'uso di tali cose, senza escluderne nessuna. Paralogismo manifesto, che dee far vergogna all'autore dell'arte de'computi (1): perchè dal diritto indefinito a quel che è necessario, ed a quanto è necessario, diritto determinabile dalla quantità e qualità dei bisogni, conchiude un diritto esclusivo ad ogni cosa: come se chi è invitato ad un gran pranzo, avendo un diritto indefinito ad ogni pietanza, volesse conchiudere che egli abbia un diritto esclusivo a tutto quel che è preparato per tutta la brigata; ed a questo modo si mettesse a voler cacciar ogni altro e mangiar solo. Questo sarebbe il caso de' due ghiotti ad un tagliere che dicono i Toscani in proverbio che sta male. Questo filosofo avea scritta una buona logica: ma anche i buoni logici in teoria son poi cattivi in pratica (2).

<sup>(1)</sup> Obbes serisse una logica col titolo: Ars compu-

<sup>(</sup>a) Tutti i logici dicono che ogni conseguenza più universale de'principi è un parologismo; come chi di-cesse come Obbess io son uomo; tutto il genere umano.

è genere d'uomini; dunque io son tutto il genere umano.

6 XI. Pel contrario Giovan Giacomo Rosso pel diritto di comunione universale pretende di privar l'uomo di ogni diritto a qualunque proprietà; il quale non è un minore sofisma: perchè dove private l'uomo di possedere in proprietà quel che serve, e quanto serve a vivere, voi gli rendete inutile il diritto di comunione, che e quanto dire ne'l private. Perchè, domando, posso io, o no servirmi del diritto che ho in quel che è comune? e se posso, posso quanto ho bisogno, e mentre vivo. Dunque niun è che possa turbarmi in quel che me ne servo. Qual sarebbe questo diritto, se mentre ho un pomo in mano e sto mangiandolo, voi me lo strappiate, e me lo strappiate per un egual diritto? Ora il caso del pomo è quel medesimo che è di una pianta che io ho per mio uso coltivata; di un paio di buoi che ho domati; di un pezzetto di terra che ho sboscato, arato, seminato. L'uso di queste cose dee durare quanto io e la mia famiglia abbiam del bisogno. Se questa è la proprietà, è un cervello contraddittorio chi mi da un diritto al comane, e mi niega poi il diritto alla proprietà anche di un piede di terra. Essendo dunque falsi questi due estremi, cioè il diritto di potere occupar tutto di Obbes; e quello di non poter occupar niente di Rossò; seguita quindi la regola di natura da serbarsi nelle occupazioni di proprietà esser quella della quantità del bisogno reale, composta del presente e futuro, della natura e dello stato, di noi e di coloro a cui siam per natura tenuti, con un poco degli accidenti della vita:

e la ragione è, che tra due falsi opposti per diametro di necessità vi debbe esser un mezzo vero.

§ XII. Ma diciam qui di un'altra non men irragionevole pretensione dell'autore del Codice della natura, riputato da molti opera del Rosso medesimo. Stima egli che la comunione universale sarebbe di maggior giovamento all'uomo per vivere felice, che la partizione e proprietà subito fa nascere quella che Platone chiama philochrematia, cioè cupidità di avere, nella quale l'una famiglia vorrà sempre superar l'altra; donde viene la guerra universale che fa l'uomo all'uomo, la quale opprime di miserie la vita umana. lo non disconvengo dell'effetto, ma chieggo: è egli queste male maggiore di quel che sarebbe per nascere dalla comunità? Dove non accordate una partizione per diritto e regolata per leggi, là si vorranno avere per violenza e senza nessuna legge. Perchè se le famiglie degli uomini, le quali ingombrano la terra, potessero essere d'un picciol numero, potrebbe di leggieri aversi la pace anche nella comunità, e sarebbe inutile e pazza ogni divisione. Dieci mila famiglie sparse qua e là potrebbero assai pacificamente vivere in Italia nella primitiva società. Ma come vivervi senza divisione due milioni e mezzo di famiglie? Dove non date loro delle porzioni lin proprietà da coltivarle e viverne, la comunità diverrebbe assai maggior cagione di guerra, che non è quella philochrematia; per la cagione che ogni uomo vuol esser servito più tosto che servire, e far lavorar altri più tosto

- g - nn (n

che travagliare egli medesimo. Allora i più scaltri e più forti sarebbero i tiranni de'semplici e deboli (1); e tutta una repubblica sarebbe composta di pochi tiranni e di molti schiavi.

6 XIII. Platone nella sua Repubblica per parer di discostarsi il minimo possibile dal diritto primitivo di comunione, vuole che le terre e gli altri beni sieno divise con egualità fra tutte le famiglie del corpo civile; il che non è un minore assurdo. Per potersi conservare questa egualità di beni, dice avvedutamente Aristotile, si vorrebbe prima fare che i temperamenti, gl'ingegui, la diligenza, le forze fossero in tutti gli uomini, e costantemente eguali: ciocchè non ha fatto mai, nè farà la natura: e l'educazione, come ripugna la natura, corregge le frazioni, non la somma. Non ci è dunque metodo meno soggetto a'mali quanto la proprietà, affinchè ciascuno impari a viver da sè. E questo metodo sarebbe divino, se si potesse mettere in testa degli uomini la legge della moderazione.

Ουπτοίς δ' ἀρήγων, ἀυτὸς ἔυρομην πόνουσ. Che soccorso volendo altrui prestare E rilevare il gener nostro oppresso, Questi da me mi fabbricai orrendi Ĉeppi e crudeli . . . Esch. Prom. v. 267.

<sup>(1)</sup> Quindi qualche fiero filosofo sosterrà che gli agricoltori e gli artisti debbano nel buon governo escludersi dal numero de cittadini. È la dottrina della politica di Aristotile, politica adottata da motti delnostri Peripatetici. È se viene un Prometeo che voglia parlar la causa dell'oppressa plebe, sarà da quei Giovi conficcato nel Caucaso, gridando tuttavia

6 XIV. Ma dirassi: che farà un savio legislatore, perchė i beni non passino tutti in poche mani, lasciando gli altri nella mancanza di ogni cosa? Licurgo divise di nuovo ed in porzioni: uguali tutto il contado Spartano; metodo pericoloso, perche rivolta i possessori (1), ed inutile, perche non durevole. I Romani con le leggi agrarie posero un certo termine agli acquisti, ordinando che i patrizi non potessero occupare più che 500 moggia. Ma il lusso, nato dalla grandezza della repubblica, l'ambizione, la frode e la prepotenza vennero a rompere queste dighe. Mosètemendo che la tribù de'Leviti non venisse per motivi di religione ad occupare in poco tempo tutta la Palestina, vietò loro l'acquisto de'beni stabili, e concesse le decime e poche moggia di terra intorno alle loro città. Federico secondo, sovrano di gran coraggio, ordinò che le manimorte non potessero più acquistare degli stabili; ed essendo loro lasciati, dovessero infra di un anno rivenderli sotto pena di confiscazione. Questa legge è rimasta nelle nostre constituzioni (2): ma è in pratica in Venezia che la ricevette da noi. I Toscani alquanti anni addietro, i Lucchesi ed i Bavaresi in Germania, la casa d'Austria in Milano ed in Mantova hanno ultimamente imitata questa medesima polizia. Ma ella non rimedia-

<sup>(1)</sup> Lieurgo fu in continuo pericolo di esser ammazzato. Vedi Plutarco nella di lui vita.

<sup>(2)</sup> Perchè Carlo d'Angiò stimò, come era, far un gran negozio comprando un regno con vendere una legge, dice un Politico.

che ad una parte del male, restando tuttavia aperta la strada per gli acquisti sterminati a moltissimi avidi di grandezza di stato. Tiberio credette che il lusso de'ricchi dovesse servire di rimedio alle lovo grandiose occupazioni. Questo metodo e l'equipollenza che ha il danaro nel rappresentare gli stabili, sono di gran forza a contrabbilanciare dalla parte di chi fatica la soverchia possessione degli stabili di chi non fa che maneggiare (1). Ma perchè questa forza non venga rotta si vuole 1.º proteggere la liberta de'ceti bassi dalla violenza de'grandi; che era la massima di Carlo V; perche dove nasce la schiavitù nei coltivatori dell'arti, nè il lusso nè il danaro ha più veruna forza da compensare: 2.º aumentare il commercio " e la navigazione, dove è mare; e " dove no, la libertà del traffico terrestre con re-" golar le finanze in modo da non arrestare il

<sup>(1)</sup> Quando considero la forza che ha ottenuto il danaro negli Stati Politici, vi veggo quella della prov-videnza. Un che non ha terra, può per l'arti e pel commercio conquistare i rappresentanti delle terre, il che mette in un certo equilibrio i non possessori coi possessori. Un che ha un milione in contanti, e li negozia, ha l'equivalente ad un milione in stabili; il lusso ha bisogno di danari; e quel milione trae con una forza irresistibile gli stabili di chi vuol lussureggiare. Ecco come la NATURA NON SI BURLA. Pur si richiederebbe un'altra legge. Non vi sia inalienabilità di stabili. Allora vedrete che l'industria farà la differenza delle possessioni. Quindi nasce la ragione di un fenomeno perpetuo nella storia umana: di cento famiglie nobili e cento plebee o contadine, dopo quattro età ne troverete rovinate sempre più delle nobiti che delle plebee e contadine.

" corso all'attività di quei che mettono a valore " le terre, il loro ingegno, la lor forza (1). ,, La legge evangelica sarebbe la più confacente: " se " gli uomini potessero disporsi ad esser più servi " di Dio, meno della cupidigia, seguir più la " natura, meno la moda: ed è ,, quod superest, date pauperibus. Ma i primitivi cristiani davano la proprietà, non i frutti, vendevano. " Anch'io " conosco che è fuor di stagione il parlar di que-" sta virtu: è lungo tempo che sembra a molti " troppo austera, ad altri stoltezza. Sul che dirò " due cose, 1." che senza essere eroe si potrebbe " esser giusto da coloro che hanno di troppi " fondi; e sarebbe il dividerli in porzioni me-" diocri, e darli a livello, o censo, o enfiteusi, " con discreto peso a coloro che li possono la-" vorare e non hanno un palmo di terra: 2.º che " dove questa giustizia si trasandi, non è facile " che non avvenga una delle due, o che le arti 4 sostentatrici dello stato vadano rifinendo con " ruina di tutti i proprietarj; o che nasca qual-" che gran torto, dove i possessori diventino non " possessori. ,,

6 XV. " Aristotile dopo avere nella sua Po-" litica fatto considerare che i rovesciamenti, le

<sup>(1)</sup> Così nelle persone, come nelle repubbliche la felicità è, dice Aristotile (Polit. lib IV, cap. XI), il il vivere κατ' άρητην άνεμπόδιζον, a seconda delle wirth o forza, non impedito dal far quello a cui per natura tende, ma solamente regolata, perchè vi vada biù diritta. L'agricoltore vuol regolare la forza nutritiva delle piante, ma non impedirla: l'impedimento è un gelo, per cui le piante appassiscono e seccano.

" dissensioni e gli atroci fatti in tutti gli stati, e " principalmente nelle repubbliche popolari na-" scono appunto da questa causa dell'esser i so-" verchiamente ricchi pochissimi e moltissimi so-" verchiamente poveri, ci recita una legge dei " Tarentini (1), che a fine di mantener la repub-" blica unita e pacifica, i ricchi avevano accomu-" nati i loro beni con i poveri πρός χρέσιν, quanto " all'uso. Questo non mi par che si possa intendere in altra maniera, se non che in questa, " che ritenendo i nobili ed i ricchi la proprietà " de'beni, davano quelli in usufrutto a' poveri, " con che venivano ad usare e vivere tutte e due " le parti. Ma ha ella niente di singolare e ma-" raviglioso questa legge? È l'uso di tutti i paesi, " dove la plebe non è schiava; nè può essere al-" trimenti dove i nobili ed i ricchi non vogliano " coltivar essi le loro terre, custodire gli animali " e far tutto per sè medesimi; cosa ripugnante " alla costituzione della nobiltà e delle ricchezze. " Non è dubbio che questo metodo è senza niun " paragone più giusto e più nobile, che non è " quello o di comprar degli schiavi che coltivino, " o di rendere schiava la gente del contado, " come usano in Turchia, in Polonia ed altrore, " e come usarono i settentrionali ne'governi in-" trodotti in Italia dal quinto secolo (2). Pure

<sup>(1)</sup> Lib. VI, c. 5.

<sup>(</sup>a) Quindi sono tante leggi a ciò riguardanti ne'codici Waisgotici, Gotici, Longobardici, Franchi, Sassonici, ecc. I coloni vi sono nel numero degli schiari, o lì presso. Le nostre costituzioni Sicule, ancorchè dettate con maggiore ampiezza di mente, non sono inentedimeno libere da questo pezzo d'iniquità del secolo.

276 LIB. I, CAP. X, " non ancora soddisfa alla perfetta giustizia, nè " toglie i motivi d'invidia, d'odio, di nimicizie, " ne giova gran fatto a migliorare le possessioni, " Se non è possibile che i ricchi ed i nobili col-" tivino per se medesimi, il metodo più giusto " e più giovevole al pubblico sarebbe quello di 4 dividere le terre in porzioni di una mediocre " grandezza, e darle a livello, o censo. Questo " metodo facendo a possessori riguardare i fondi " come propri, li rende più soddisfatti e più " pronti a migliorarli. Questa miglioria giova a " render più ricca tutta la nazione (1). ,,

6 XVI. Veniamo a'modi di giustamente acquistar la proprietà. Poiche dunque è stato lecito all'uomo di dipartirsi dalla primitiva comunione, e di ascriversi alcune cose in proprietà, vi debbono di necessità essere delle giuste maniere, per cui potea ciò farsi, e si può ancora. Grozio divide queste maniere in originarie e derivative. Le originarie, dice egli, non son più che due, occupazione ed accessione; e tre le derivative, divisione, cessione, volontaria tradizione. Questa divisione mi par buona: ella sviluppa tutta la forza del diritto di legittimamente acquistare.

§ XVII. L'occupazione è il primo e più antico modo, nascente, com'è detto, dall'innato diritto di servirci, e godere di quanto è quaggiù

in terra necessario alla vita e felicità nostra. Quod enim nullius est, id ratione naturali (cioè per

<sup>(1)</sup> Vedi la mia prefazione al Perfetto Cohivatore di Cosmo Trinci impresso gli anni addietro.

diritto primitivo) occupanti conceditur, cioè a colui che vi fatica per servirsene, dice una legge romana; e questa legge dice quel che dice la natura. Ma affinche l'occupazione sia legittima, richieggonsi tre condizioni: 1,º che la cosa si occupi col corpo, e se ne prenda possesso coll'uso, con animo di ritenerla e goderne; richiede dunque che vi si fatichi, perche vi passi qualcosa del diritto ingenito che la renda nostra, quasi come accessione alla nostra natura. " È frutto del mio " sudore, delle mie cure, de'miei stenti, risponde " ognuno alla domanda, perchè è tua questa vi-" gna, questo oliveto, questa greggia, che erano " prima della natura? Questa risposta è risposta " del diritto che dà la natura che n'era la prima " padrona: " 2.º che la cosa occupata non sia di niuno, non potendosi torre altrui i suoi diritti: sarebbe la mutua guerra di Obbes. È un dettato della natura quel che scrive ragionando l'autore della XIII declamazione di quelle raccolte da Quintiliano: si haec conditio est (cioè se questo è il diritto ingenito) ut quilquid in usum hominis cessit, proprium sit habentis; profecto quidquid jure possidetur, injuria aufertur; " non es-" sendo meno a traverso dell'ordine naturale che 66 spogliare uno delle sue vesti, che troncargli un " braccio, ecc. Anzi è dirgli: non voglio che vivi; " muori. Al che la risposta naturale d'ognuno " non mancherebbe di essere, muori tu. Ma son " elleno a seconda della natura e del comune in-" teresse queste guerre distruttive della natura? ,, La sola eccezione che si può qui fare, è, se altri

trovasi in grandissima necessità e pericolo; ed altri abbia del soverchio da soccorrerlo. Perchà alloraritornando la primitiva comunione, e il diritto di vivere, è sempre lecito occupar tanto dell'altrui che gli soverchia, quanto sia necessario a non perire: 3.º che non si occupi più di quel che la regola degli acquisti (§ VI) permette, purchè non si voglia, com'è detto, serbarlo in deposito per darlo a coloro che avvanno del bisogno; perchè e un furto il prender dal comune il sovorchio, con fare che manchi a coloro che vi hanno il medesimo diritto.

6 XVIII: Le robe diconsi esser di niuno in due modi: 1.º se non sono state da niuno nè persona, ne populo occupate: 2.º se essendo state una volta occupate, gli occupatori se ne son disfatti volontariamente. Dunque l'anello di Policrate, che egli per piacere getto in mare, dichiarandosi non volerne essere più padrone, dovea per natura essere di colui che prima il trovasse e se ne impossessasse. Quindi è che la caccia, l'accellare, il pescare, il cavar da sottoterra i nascosti metalli, o pietre preziose, il ritrovamento di antichi tesori che non hanno più certo padrone, sono de'modi primitivi di occupazione, nascenti dal diritto universale, e perciò leciti e giusti; dove non si sia a quelli ceduto per quatche legge comune della nazione. Perchè essendo le leggi patti pubblici, spesso per quelle viene a cedersi a privati diritti, siccome si è fatto quasi da per tutto con le miniere di metalli o di pietre preziose, con i tesori, con la pesca delle

perle, ecc., divenuti per patti tra i popoli e'l go-

verno, corpi assegnati alle finanze.

& XIX. Se non si può, dirà taluno, eccupare se non quel che non è di niuno, donde viene adunque che le leggi civili dichiarano onesta e giusta l'usucapione? Usucapio, dice Modestino, est adjectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti. Qui gl'interpreti della legge di natura mostrano di non aver troppo capito il nerbo della questione. Se ogni legge è un patto pubblico, VELITIS PUBEATIS QUIRITES, etc., e pe' pubblici patti può cedersi il diritto privato; l'usucapione è giusta per sì fatta cessione: non altrimenti che non erano a dirsi furti quelli degli Spartani, dove le leggi, o i pubblici patti li concedevano. Or come vi possono esser de' patti di molte famiglie coll'imperio, dette leggi civili; così vi possono essere de patti, espressi o taciti di molte nazioni fra loro, che rendan giuste e prescritte le usucapioni pubbliche di uno stato su l'altro, detto Jus Gentium, ciocche Grozio non vide chiaro. Quel ci debb'essere sempre vero che il silenzio e la trascuraggine del primo padrone debba essere, siccome il medesimo Grozio avvertisce accortamente, et scientis, et libere volentis; perchè questo è ne patti delle leggi. In fatto se non è venuta a sua notizia l'occupazione della sua roba; o se è venuta, lo stato de'suoi affari non gli ha permesso di ripeterlo, sia per debolezza, sia per timore, sia per rispetto, o per altra grave cagione; l'usucapione è fuori della natura de patti, e perciò ingiusta usurpazione; perchè . niuno ha potuto mai patteggiare in suo danno con si oppressive condizioni; ne costa dalle leggi civili di nessun popolo che siasi mai venuto ad un tal contratto. E brevemente: non potendo il nostro diritto divenir d'altri senza nostra volontà; dove manca o la volontà generale compresa nella legge e ne' patti taciti o espressi, o la particolare, ogni usurpazione del nostro diritto è iniqua e rea, e tendente a sconvolgere l'ordine della natura. E questo voglion dir le leggi, quando chieggono nell'usucapione, 1.º titolo, 2.º buona fede, 3.º non interrotto possesso. Perche il titolo, come di compra, di permuta, di donnzione, di testamento, ecc., spiega la volontà di colui che cede al suo diritto; e la buona fede e il non interrotto possesso ci scagionano dal furto, dalla rapina, dalla violenza, dal dolo, ecc., maniere tutte opposte alla legge di natura, ed all'interesse pubblico e privato delle civili società. E quindi è, che i figli de'ladri e degli ingiusti usurpatori non possono mai prescrivere (1). " S. Agostino avea dunque ra-" gione di dire che se i Romani pretendeano di " esser giusti, bisognava loro che ritornassero

<sup>(1)</sup> Le leggi decemvirali: adversus furem acterna autoritas esto, dove Pautoritas presa con la forza greca significa proprietà. Se ne è fatto un assioma di legge. Quod a principio non subsistit, tractu temporis convalidari non potest. Questa era la massima de'popoli greci de'tempi di Omero: non si potea prescrivere ne Elena, ne le sue robe contro al diritto del marito e della famiglia degli Atridi, dicevan essi. È un senso della natura di tutti gli uomini: e questo senso è la sorgente di tante rivoluzioni de'popoli e degli stati.

"alle capanne di Romolo. Essi non aveano avuto
"altro titolo alle loro conquiste, dicea Sallustio,
"tutto che Romano, fuorchè l'Ambiziose el'Ava"nizia. Con questi titoli non si preservive. Di
"quanti altri stati si potrebbe dire il medesimo?
"Ma Attila, e poi di mano in mano molti altri
barbari, furono i satelliti della giustizia che
"vennero a confiscare queste usurpazioni nell'oriente.
"Or come l'onnipotente imperio di Tenni e sem"pre cinto di molte di queste truppe; si può
"egli dubitare, dove diamo un'occhiata al passato, se esse non sieno oggi o domani da fare
"di simili confiscazioni?

Hacc magis id nunc est, nec erit mox, quam fuit ante (1);

una gli occhi degli nomini ficcati nella carne

non veggono nell' abisso dell'ordine che aggira

le cose dell'universo:

Usque adeo res humanas vis abdita quaedum Obterit, et pulchros fasceis, saevasque secures Proculcare ac ludibrio sibi habere videtur.

§ XX. Il secondo modo originario, per cui si acquista legittimo dominio delle cose che servono alla presente vita, è l'accessione. Vi ha quattro generi di accessioni, naturali, fortuite, industriali, miste.

§ XXI. Quel che la natura medesina di ciò che è nostro, ci dà di per sè stessa, siccome è il germogliar dell'erbe-e degli alberi ne'nostri terreni, lo scaturir di nuovi fonti, o fiumi, il na-

<sup>(1)</sup> Lucretius, lib. V.

scervi delle vene metalliche, i figli de'nostri animali, ed altre cose simili; tutto questo dicesi una naturale accessione. Se la proprietà del fondo è legittima, chi può dubitare che il diritto su tali accessioni non sia della medesima natura, che è il diritto su'l fondo? Ben è però di avere in considerazione la regola degli acquisti, di cui è di sopra detto; perchè dirò di nuovo, non si potendo dire tanto che basti, la legge del mondo può ella dare a nessuno il diritto di straricchire con dunno di molti altri nati con pari diritto alla vita? " Ne-vorrei che altri credesse che tutto " quel che è o permesso o tollerato dalle leggi " civili, sia riguardato col medesimo occhio dalla " Divinità che presiede a questo mondo. Le leggi " civili debbono essere proporzionate alla forza " umana; ed il lor fine è il minimo possibile dei " mali rispetto alla potenza civile: ma le natu-" rali son proporzionevoli alla potenza della Di-" vinità: ed il fine è il minimo de mali rispetto " alla potenza e sapienza divina. ,,

§ XXII. Può poi la fortuna in mille maniere accumulare al nostro fondo nuovi valori. Così un tremuoto può produrre nelle nostre terre un monte; può trasportarvi de'marmi sotterranei; derivarvi un fiume che scorrea per altrore; può l'alluvione a poco a poco ed insensibilmente dilatare le nostre terre; può trasportare in un suolo aresuoso uno strato di terra seconda e piena di alberi utili; può finalmente pioverci dal cielo cosa che giovi (1). "Può ne'mari soggetti al dominio

<sup>(1)</sup> Quando nevica nel mio fondo, pretendete che io

" di un popolo far nascere dell'isole, derivarvi " un nuovo e copioso genere di pesci, generarvi " delle perle, ecc. ,, La regola naturale di queste accessioni è, che se elleno non hanno padrone alcuna, o non ne hanno tale da si poter conoscere, si debbono ricevere come doni della provvidenza, ed essergliene grati. Perchè essendo le occupazioni, di ciò che non è di niuno, lecite per natura; ed essendo noi primi occupanti di si fatti doni della fortuna, chi può contrastarcene il dominio? Ma se sieno tali accessioni che abbian certo padrone, non possono senza furto occuparsi; non si potendo altrui torre il suo diritto per forza, senza rovesciare tutta la catena morale di questo mondo " e ridurci all'annientatrice regola della FORZA. ,, E perciò dove sono separabili dal nostro, voglionsi restituire al legittimo padrone: se no, si vuole altrui compensar di tanto, quanto è il nostro vantaggio. È una regola della natura medesima e di tutti i savi che è scellerata cosa e contra la natura accrescere i suoi comodi con discapito degli

non me ne serva? Quando piove che io non deriva Pacqua per innafilare i mici campi? a Tutto può siaca larc dalla terra e dal mare, e tutto può piovere. Se a è un bene, è una accessione fortuita e ginsta. Nel a campo chreo piovea volatili e manna. Se la terre a fossero state divise, ci cra egli chi avvise potuto direi un'non voglio che te ne servi in tuo beneficio? Potirebbe a nondimeno questa regola, avere una giusta eccezione; ne e sarebbe, se un tal caso fosse per eagionare un gran e male a tutto il corpo civile, o a qualche sua gran parte, anche non compensable in altra maniera che col proibirne l'uso; caso nondimeno che mi sembra « assai difficile, »

altrui diritti. Voi correrete, dicean gli atoici; quanto potete nel corpo olimpico; vincerete pel vostro valore: ma voi non dovete soppiantar colui che vi corre a fianchi. Veggasi la regola di giustizia prescritta da questi filosofi in Cicerone lib. 3 de Officiis, cap. 2. "La ragione è sempre "la medesima, La ronza non è nonma del ciusto, "benche ella possa divenir delle volte l'esecutire."

§ XXIII. L'accessione industriale vien dalle arti o produttrici, o miglioratrici di quel che ci dà la natura: delle quali Cicerone fa due generi. uno di arti liberali, cioè convenevoli ad un gentiluomo; l'altro di servili, le quali non istanno bene che agli schiavi. Potrebbesi creder che un filosofo del suo taglio avesse potuto dire un si grande sproposito? La natura non genera ne gentiluomini, ne schiavi, ma uomini; dunque nel diritto di natura tutte le arti son liberali: e se vi si ha a fare qualche distinzione, è quella sola che nasce dall'essere altre utili, altre nocevoli. Ogni arte nocevole è contra la legge di natura. Ma i filosofi nati ed educati nelle città, ed imbevuti delle massime e degli istituti civili, anche quando parlano della città del mondo e delle sue leggi, involti nell'atmosfera de' popolari pregindizj si scordano che avevano impreso a far da filosofi

§ XXIV. Io fo anch'io due generi d'arti, uno delle primitive e creatrici, l'altro delle miglioratrici: e sottodivido poi quesie ultime in tre spezie, necessarie, comode, di lusso. Le arti primitive e creatrici, base di tutte l'altre, sono la caccia, la pesca, la pastorale, l'agricoltura, la metallurgica, o sia l'arte di cavare i metalli. I popoli selvaggi e barbari, cicè ancora liberi, non hanne quasi altre arti che queste: siccome son le prime e creatrici di quei beni, per cui la vita si sostiene; cesì sono le più naturali, le più giuste, e le più raccomandate all'uomo (1).

§ XXV. Il secondo genere comprende le artiche migliorano i materiali apprestati dalle creatici. Ve ne ha delle necessarie, senza cui difficilmente si vive bene, come l'arte de fabbri, quella de falegnami, quella di fabbricarsi una capanna, ecc. Ve ne ha delle utili e comode, come sono le arti di filare la canapa, il lino, la

(1) Adamo, primo padre, secondo noi cristiani, del genere umano zappava. Noc, secondo padre, zappava. Sem, Jafet, Cam, progenitori delle nazioni, o guardavano pecore, capre, vacche, cammelli, come i presenti Arabi, o zappavano. Abramo, Giacobbe, Saul, Davide erano pastori. Tutti i primi capi de'popoli antichi erano pastori: poi furono agricoltori: poi legislatori: « erano, " dice Aristotile (IV Polit. 10.). αισυμνήται, presidenti u di coloro che faticavano, e contubernali. " I primi re della China aravano, come T. Quinzio; ed i presenti egni anno tirano per esempio degli altri il primo solco: e le regine coltivano i bachi e le arti da seta. Manco Capac, primo imperadore del Perú, insegnava l'agricoltura; e Mama Oella, prima imperadrice, filava e tesseva. Catone, Varrone, ed i primi signori romani davansi all'agricoltura. Gli apostoli, i primi vescovi, i primi monaci lavoravano di mano, e viveano della laro fatica. Capivano che la massima: fatica, e mangerai da uomo giusto, è massima della legge di natura, della legge evangelica, delle leggi economiche di ogni stato. Nonvi ha dunque arti servili, se non quelle che nuocono.

bambagia, la lana, ecu.; di tessere, di sapersi acconciare addosso una veste, ecc. Finalmente ve ne ha di lusso; e son tutte quelle, senza delle quali si può vivere e ben vivere, ma non distinguersi ne vivere con morbidezza. L'onestà delle arti miglioratrici delle due prime sorte, e la giustizia di acquistar per quelle è di per se manifesta. Ogni cosa che è necessaria all'uomo, e gli giova, ha per sua natura un pregio e valore; e perciò è giusto il riscuoterlo. Su le arti di lusso, divenute ne' popoli culti un gran fondo di commercio, vi può essere qualche controversia. Debbe esserci di regola che tutto ciò che nuoce all'uomo, venga riprovato dalla legge di natura, generalmente parlando. Ma se le circostanze fanno che una tal cosa possa divenir necessaria a conservare il corpo politico, ella depone in tal caso la sua malignità. Sembra che tali oggimai sieno le arti di lusso. Per quanto sia grande lo spazio di terra occupato da un popolo, non basterà giammai a tutte le famiglie, venendo quel popolo a moltiplicarsi pel vivere civile e pacifico. Allora quei che non pussono vivere su la terra, viveranno sull'arti secondarie. Ma queste arti continueranuo anch'esse a moltiplicare le famiglie: d'onde è che vi bisognerà un terzo genere di arti dette di lusso per alimentarle. Se le svellete, la classe delle persone che ne traeva il sostegno, inquieterà, e si darà a rubar l'altre, finchè tutto si metta in isconquasso. E perciò si vuole, attendere a due punti " in giustizia, e a due in economia: in giu-" stizia, 1.º che non si sostengano con un lusso "che desoli le famiglie; le leggi suntuarie fino
"ad un certo termine son leggi di giustizia:
"2.º che non intrudeano un tal corrompimento
"nel costume che venga ad annullare tutta la
"forza delle leggi (1)., I die di economia
sono, "1.º che non entrino materie di lusso
esterne, che il meno che è possibile, e perchè
servano di stimolo all'interne; a". che i prodotti
interni di queste arti abbiano il più libero scolo
che si possa; perchè l'arti sono d'limentate dall'utile che se ne ritrae, l'utile dallo smercio, lo
smercio dalla velocità del corso, e questa dalla
libertà di correre dentro e fuori (2). Ma noi ab-

Πολλά μεσούσιν άριςα: μέσον θέλω έν πόλει είναι

Ogni bene è nel mezzo.

Oh regni pur nelle cittadi in mezzo!

<sup>(1)</sup> Il miglior 'governo, 'dire Aristotile (Polit. IV, 15), e quil che è men estitivo; non si potendo averne un perfetto per resistenza della natura medesima dell'uomo. Or questo è dove ne la parte de l'ravaglianti vi è estremamente mendica, nè quella de gradid estremamente rices; perchè dove ciò avviene, il corpo civile è composto di schiavi avvilliti e furbi, e di padroni insolenti e tiranni; e questo a non lungo andare l'arma ed il distrugge. L'arte di far questo è di piantarvi una mezza proporzionale da proteggere i ceti bassi, e da calla de l'ordine de' gentiluomini privati, è il nostro pagifettismo. Ouesto capitolo di Aristotile val mille Montesquio. Ricordiam qui un verso del poeta Focilide che il filosofo Macedone la ragion di lodare:

<sup>(2)</sup> Quei finanzieri che ne impediscono la libertà, venendo a spiantar l'arti, vengono per un contraddittorio politico ad impoverire quelle finanze che volevano arricchire; perchè vengono ad impoverir la na-

biamo ragionato del lusso nel tomo I dell' Economia Civile.

6 XXVI. Chiedesi qui se la materia sia di un padrone, il lavoro di un altro, che si debba fare del tutto, caso che niun de' due voglia cedere al suo diritto? Le leggi civili ordinano che se questa unione sia stata fatta con inganno e frede, colui che ha adoperato dolo, uebba essere interamente privato del suo diritto. L'impero civile ha diritto di punire il dolo. Ma la giustizia e l'onestà che richiede la legge eterna, va assai . più in là che non possono le leggi civili: " vuol .". punito il dolo; ma la pena vuol esser più pro-" porzionata, e la perdita dell'intero diritto ec-" cede la bilancia della natura, e solletica l'ava-" rizia dell'altra parte. ,, A tenore dunque dell'equità naturale è da procurarsi di restituire il suo diritto all'uno ed all'altro de'padroni nel miglior modo che si può " ed obbligare la parte " furba ad un'emenda della furberia (1). " E

zione, la cui ricchezza è il fondo delle ricche finanze. Tupae Yupanqui XI, imperadore del Messico, per isbarbicare le pulci dalla nazione detta Quillau. le quali servivauo loro di cibe, comandò che ogni anno presentassero un gran tributo di pulci. Questo metodo di finanze estinse le pulci. Garcilasso, tom. 1 dell'edizione francese, pag. 191.

(\*) Nella China sarebbero delle palmates fra noi sono le berline, le fruste, ecc. In persone di un ordine più rilevalo, e'l cni onore concerne la repubblica, sarebbe ana diadetta pubblica che ferisca, non avvilica. Le sole pene preunierie non mi paiorio acconnee, dove le circostanze non le rendessero utili; perche elleno sempre rilassano la forza delle leggi. perciò se l'artificio è separabile dalla materia, come se il tuo diamante sia stato unito all'oro mio, si farà questo; dove no, l'un de'due presderà il tutto, e rifarà l'altro di ciò che importa. Si è ancora dubitato se l'artifizio debba cedere alla materia, o questa a quello. La risposta di Cristiano Tomasio sembrami la più giusta; ed è ehe il tutto si debba dare a colui la cui parte non è facilmente compensabile per una simile. Così se voi avrete piantati alberi nell'altrui suolocederanno al padron del suolo; perchè è più facile trovar delle piante di olive, di viti, ecc., che de'suoli. Ma se avrete dipinto su l'altrui tela, questa cederà alla dipintura: si può aver con facilità delle tele, ma non delle pitture di Apelle, di Tiziano, di Vinci, di Caracci, di Giordano. Questa risposta e condata sulla natura. Quando non si può evitare ogni male, si vuol evitare il più grande. La legge del minimo possibile nei mali e negl'inconvenienti, è la legge dell'universo; e tutti per nostra felicità dobbiamo volentieri sottoporci alla legge dell'universo.

6 XXVII. Le accessioni miste provengono parte dalla natura e parte dall'arte; ed in questogenere è tutta l'agricoltura, arte non solamente giusta e dilettevole, ma madre degli uomini giusti e pacifici, purche le persone delle città non vengano a corromperli (1). Danque unendo le

19

<sup>(1)</sup> Di tutti i popoli selvaggi gli agricoltori si som trovati i più giusti, i più univni, i più lieti; i pastoni i più liberi; i guerrieri i più crudeli. Genovesi, Diceas, val. I.

regole di giustizia delle accessioni naturali e delle artificiali, avremo la regola delle miste. Se elleno appartengano a diversi padroni, dee serbarsi la regola generale di giustizia, non è lecito frodan nessuno del suo diritto; perchè il diritto, come è più d'una volta detto, è la misura della giustizia. E se vi è reità e dolo, appartiene al governo punirlo, non alla persona; eccetto se la persona non si supponga nello stato di natura; perchè allora è giusto l'assicurarsi dalle future frodi, e correggere o punire il frodatore proporzionevolmente alla sicurtà (1).

<sup>(1)</sup> I giureconsulti romani han • reduto che a questo modo incominciasse da prima la schiavitù; e sembra verisimile. I popoli non regnati avevano un reciproco diritto di opporsi alle reciproche invasioni: questo producea la guerra. Ma quando queste invasioni continuavano, per finirle, il popolo più forte facea schiavo il meno. Roma si dilato a questa maniera. La repubblica di Venezia, dice l'aruta, da prima per una moderazione di ginstizia, figlia di tempi meno guasti, o di prudenza figlia del timore, si contento da principio respignere la guerra de popoli vicini, di obbligarli alla pace, senza altrimenti sottometterseli. Ma continuando gl' incomodi, e divenuta ella più ricca e potente per l'arti di pace, che è quanto dire più ambiziosa, stimò meglio e più sicuro l'assoggettarli, che il combatterli continuamente. Così la schiavitù che cosuinciò per l'amor di conservarsi, si continuò e crebbe per l'avidità di potenza e di ricchezza. Per il che l'uomo che era nato persona, diventò cosa, e sursero due generi d'uomini, uno degli andropofagi, l'altro di bestie divorabili dagli andropofagi.

## CAPITOLO XI.

De' diritti di dominio che si acquistano per partizione, cessione, tradizione.

6 I. Quando qualche cosa è in una comunione o società particolare di persone o di famiglie, può parte o tutta venire nella proprietà di un solo o per divisione, o per cessione. Ogni socio ha il diritto di chiedere la parte corrispondente al suo jus, dove la società è di jus perfetto. Vero è però che non si potendo far uso del suo diritto con danneggiare quel degli altri, niun può chiedere divisione in quel tempo, o luogo, o circostanza, dove la divisione sia per riuscire dannevole a soci. Ogni azione o non-azione che ferisce il diritto altrui, è ingiusta, anche quando pare richiesta dal nostro diritto. Eccettuo il solo caso di estrema o grave necessità; perchè nel conflitto de'casi di una medesima natura niun ha diritto di opporsi all'uso dell'altrui diritto. Se divido, peri tu; se non divido, pero io: dunque è il caso d'uno men uno, nel quale ciascun ha diritto di far valere il suo; il qual diritto è antecedente al diritto del patto, e questo patto vien distrutto per l'equilibrio delle necessità. Allora chi si oppone a un diritto della divisione, si oppone a un diritto certo, ed è reo, cioè perde il suo. E il dire, io vado a perire, non è che ignoranza; perche tu non vai a perire per la mia azione, ma per la cagione, onde viene la necessità. In una

burrasca ognuno ha diritto di prendere un pezzo di tavola dal comune, gettarsi a mare, e veder di salvarsi: chi muore, muore per la tempesta,

non per la divisione.

§ II. Domandasi: se il patto di non chieder divisione se non dopo un dato tempo obblighi le parti? Al che si vuol rispondere, che si, essende tutti i patti per natura obbligatori. Ma perchè vi son di certe circostanze che naturalmente disciolgono la fede de patti, come quelle le quali non poteano mai venire in testa a'contrattanti, o che per la natura medesima del patto si debbono intendere escluse; quindi è che per questo riguardo le leggi romane medesime in tre casi concedono la divisione, anche contra i patti: 1.º se il socio non può ottenere il fine, per cui è contratta la società: 2.º se si vien meno alle condizioni del patto: 3.º se la società diventi un fondamento di odio e di guerra (1). Queste leggi hanno il lor

<sup>(1)</sup> Si era contratta una lega difensiva ed offensiva contra Selim imperador de'Turchi tra Pio V, Filippo II re di Spagna, ed i Veneziani, col patto che nessuno potesse far ne tregua ne pace senza il consenso di tutti e tre. I Veneziani fecero la pace a parte. Il papa mandava de'inagri soccorsi non corrispondenti alle promesse, Quei di Filippo Il erano sempre lenti ed incerti: l'ammiraglio Doria sembrava agire a traverso: i Veneziani erano come nella massima spesa, così nel massimo pericolo: i Veneziani dunque si credettero autorizzati a discioglier la lega. So che è difficile il trovare una lega formata con diritta intenzione del ben comune delle parti, e più ancora menata innanzi con puntualità: ed è, perchè ognuno ama più il suo che l'altrui interesse, ed auzi è invidioso dell'altrui; dond'è che non bisogna fidarsi molto su le leglie: ma io parlo della giastizia, e non della politica delle leglie.

fondamento nella natura. Non si patteggia senza qualcho fine; il fine dunque è l'anima del patto. Se quel fine cessa, si richiede un nuovo patto per stare al patto. Le condizioni del patto son parti del patto: come vengon meno, il patto è disciolto di sua natura. Il patto è una società; se discocia, divien contrario alla natura, ed è disciolto da sè medesimo.

§ III. Un'altra questione è: che si debba egli fare di certe cose comuni, se esse sieno indivisibili? Vi ha due sorte di cose indivisibili, alcune per legge di natura, altre per legge civile. Un diamante è del primo genere, un ricco vase di porcellana, una dipintura di Apelle, una statua di Michelagnolo: perocchè dividendosi perdono il lor prezzo e valore. Per queste niun può giu-stamente pretendere la divisione, perche sarebbe ledere gli altrui diritti. Adunque o si aggiudicheranno per sorte ad uno de soci, il quale ricompensera gli altri con altri generi; o si permuteranno con cose divisibili. Dell'altra maniera sono i regni ed i feudi dichiarati indivisibili per legge, senza esserlo per natura. Ma perchè la legge civile è un patto comune; e questa indivisibilità può giovare alla pace de popoli, è in ciò da osservar la legge (1). Si aggiunga che dove si



<sup>(1)</sup> Quello che seoncertò l'Europa e l'arse per dieci, secoli, dopo che i Settentrionali l'invasero tutta, fa per appunto il non aver conosciuto che non si posseno dividere gli stati senza rovinarli, Quei grandi frudatari di Spagna, d'Italia, di Francia, di Germania, d'Inghilterra facevano a chi più può ad annullar ogni

prendesse il metodo de principi settentrionali che dopo il quarto secolo invasero l'Europa, di dividere i regni secondo il numero de'figli; a lungo andare i popoli verrebbero di nuovo allo stato naturale. Clotario fa quattro parti del regno di Francia: se ogni figlio ha quattro altri figli, nella terza età son sedici re, nella quarta sessantaquattro, nella quinta 256, nella sesta 1024. . . Così si torna a'capi di famiglia. Osserviamo nientedimeno che il diritto di primogenitura, che in sì fatte cose si fa valere, non è già un diritto di natura, ma un diritto fatto nascere dal consenso de'popoli (1). E dove si dilata troppo, venendo a sottrarre agli altri soci i mezzi del vivere, diventa iniquo e sorgente d'infinite malvagità. Finalmente essendo l'imperio ordinato non al ben privato, ma al pubblico, si avrebbe dovuto mettere un'eccezione alla legge di primogenitura, PURCHE STA IL PIU' SAVIO E IL PIU' ATTO. Gl'imperadori della China sono nel possesso di servirsi

idea di giastizia, e a distruggere i popoli. Chiunque legge la atoria di Francia verso il dechinar del vique delle razze regnatrici, v. gr. a'tempi di Chilperico, ai tempi di Carlo il S'amplice, a quelli di Arrigo terzo e della Lega, non può non inorridire. a' I Longobardi di a Benevento, di Salerno, di Capua facevano qui fra noi di il medesimo; onde fu la perpetua desolazione di que-a ste province, fin che non si ridiusero ad esser un regno sotto i Normanni e gli Svevi. n' Ma gli Angioni recarono tra noi di nuovo il medesimo costume ed i medesimi disordini e le medesime calamità.

<sup>(</sup>t) Apud Numidas non ad liberos adolescentes, sed ad majorem natu familiae regnum deferebatur. Liv. 29, cap. 29.

di questa eccezione (1), ed i principi Visigoti la fecero spesso valere nella Spagna.

§ IV. Se poi tutti i soci vengono a cedere in favore di un solo il jus che hanno in un bene comune, sia donandoglielo, sia permutandolo, il cessionario divien proprietario. Del resto così in questo, come in ogni altro contratto, è da osservarsi l'antica formola romana, ut inter bonos viros agier oportet; perchè ogni dolo è vietato dalla legge di natura. E su questo principio è fondata la legge di evizione, cioè di garantire il cessionario da ogni antecedente diritto o azione, che noi o i nostri antecessori avrem altrui data su i nostri diritti, per la quale altri possa pretendere di ascriversela giustamente; la qual legge debbe aver luogo in ogni contratto di buona fede, cioè per legge di natura in tutti i patti e contratti, non riconoscendosi nel tribunale della natura se non contratti di buona fede.

§ V. La proprietà poi di qualche cosa non può passare da persona a persona legittimamente che per una o volontaria permuta (2), o volontaria donazione. Chiunque è padrone, ha per natura un diritto a servirsi e godere di tutto quel che è in sua proprietà; dunque se il permutare qualcuno de' suoi diritti; o il donarlo si stimi conferire' alla sua felicità, può farlo jure suo; e fatto

<sup>(1)</sup> Ne abbiamo un recente e avvio esempio fra noi.
(2) Quando dieo permuto, non fo differenza tra permuta e vendita: la vendita non è elle permuta secondo le formole della natura: Questa osservazione serve per quei che sono poro filosofi.

che l'abbia, per diritto di natura la sua proprietà diventa d'un altro; purche non vi sia intervenuto ne dolo, ne autorità che imponga, ne prepetenza. È dunque verissimo quel che dice Gaio nella legge of ff. de acquirendo rerum dominio. Niho tam est conveniens naturali aequitati (a serbar l'egualità de'diritti delle persone), quam voluntatem domini volentis rem suam in alium transferre, ratam habere. Per questa medesima ragione può, chi è padrene, trasferire il suo dominio e tutto, o in parte, o assolutamente, o condizionalmente; e può riserbarsi su quello delle servitù (1), che stimerà a proposito, purche non distruggano l'atto di traslazione; perchè un atto contraddittorio non può esser sostenuto da veruna legge. E nondimeno ne nello stato di natura, nè nel civile si ha diritto di trasferire con danno di chicchessia. Perchè la legge del mondo daudoci de' diritti per esser felici, non ce ne può dar nessuno da infelicitar gli altri senza distrugger sè stessa. Un diritto di far male agli altri: per far bene a noi non potrebbe non esser comune, essendo in tutti eguali i diritti ingeniti. Ed un comune diritto di poter far l'uno male all'altro per farci del bene, sarebbe il diritto de'giganti

<sup>(1)</sup> Vi sono nientedimeno certe servità che nascono dal jus di primitiva comunione, come surebbero i passeggi da luogo cosi d'uomini, conne di animali, gli acquidotti, la servità di attigner acqua dal fonte che in ell'altusi podere, degli appoggi nella comune terra, de'lumi, ecc. Perche le persone e le famiglie non poteano rinunziare a questi diritti di comunità agli elementi senza rinunziare al jus di vivere.

neti da' denti seminati da Cadmo, per cui peri-

§ VI. Il diritto di trasferire il dominio nasce, com'è più d'una volta detto, dal jus utendi, darcoi dalla natura, e garantitoci dalla legge dell'inniverso. Ma il jus utendi, nascendo dal bisogno della presente vita, non si può estendere oltre a quella: duaque le donazioni mortis caussà, i testamenti, i legati, le successioni ab intestato non valgono pel diritto primitivo di natura, ma o per comuni patti delle nazioni, o per forza di leggi civili, cioè per un patto delle famiglie di un medesimo corpo: di che si dirà nel seguentecapitolo.

6 VII. Il medesimo diritto di trasferir la proprietà suppone che noi siamo legittimi proprietarj; dunque niun potrebbe trasferire il dominio di quelle cose, delle quali non è che o custode, come nel deposito, comodato, pegno; o reggitore, o usufruttuario. " E questo prova che la maestà " dell'impero, e i diritti che la compongono, " sieno di lor natura inalienabili. L'imperadore " di Germania, eletto da rappresentanti de po-" poli, è reggitore e non proprietario dell'im-" perio: non potrebbe dunque ne vendere, ne donare, ne legare la sua autorità: ed un papa " non potrebbe vendere il papeto, o lasciarlo in " testamento: nè un vescovo il suo vescovado: " un generale il suo generalato, ecc. ,, Ed oltre . a ciò niun può trasferire più di quel che ha. Traditio, dice Ulpiano, nihil amplius transferre debet, vel potest ad eum, qui accipit, quam est apud eum, qui tradit. È una legge di natura

troppo nota: niuna causa può dare quel che non ha, nè più di quel che ha; nè potrebbe un sistema morale annullare il sistema fisico degli esseri. Chi avea dunque dato il diritto ad un uomo di donare l'Asia e l'America a' popoli Europeis Stravaganze di secoli dignoranza! Quel diritt mi paiono come quelli che hanno acquistati gli astronomi nella luna per aver dati i lor nomi a certi monti, a certe pianure e valli, a certi mari di quella terra.

6 VIII. Appresso, l'atto di tradizione debbe esser perfettamente libero: ma niun atto è perfettamente libero, dove la ragione non sia adulta e retta, per modo che si conosca bene quel che si fa. Dunque le tradizioni de' ragazzi, de' mentecatti, de'matti, degli stoltamente prodighi, per la natura medesima sono nulle. Per la stessa ragione può la legge civile annullare ogni tradizione che venga più da passione che da dovere; perchè la legge civile è la ragion comune del popolo, e perciò tutrice di tutte le famiglie e persone raccolte all'ombra dell'imperio supremo. Or questa ragione, e tutrice comune niente più dee reprimer negli uomini, quanto le false passioni; niente più arrestare, quanto gli effetti delle false passioni; come quelli, i quali se vengon oltre senza riparo, scompongono tutta l'armonia del corpo civile e fanno diventar pazza tutta la nazione (1).

<sup>(1)</sup> Un esempio di questa pazzia sarebbe quella mossa di tutta Europa sotto Luigi VII re di Francia, e l'imperador Corrado nel principio del XII secolo, per cui abbandonando i propri pacei come fanatici per con-

"Per la medesima ragione che l'atto di alienaizione dee esser libero, segue che le alienazioni
i fatte per violenza, per grave timore, per una
insofiribile noia che altri ci reca, ad tollendam
vexationem, debbaro riputarsi nulle, come vôte
id i vigor naturale che pullula dalla giustizia. Se
molti acquisti di domini e d'imperi, e principalmente ne' secoli de' torbidi di Europa, si
pesassero a questa bilancia, non si potrebbe
sconvenire che non fossero desolatori di ogni
diritto di natura. (1)...

§ IX. Finalmente poiche le famiglie unironsi in corpi civili e si crearono un supremo potere, il quale vegliasse su i diritti e la felicità delle

quistare pochi scogli nella Soria, andarono a perire furiosamente per mano de Turchi, de' Greci, della fame. L'ab. Sugher, ab. di S. Dionigi, nomo di gran testa e di non minor virtù e pieta, dissuase questo furore, predisse i mali; e non fu creduto che dopo i fatti. Vedi Mezrè.

<sup>(1) 4</sup> I Normanni si misero a spogliare i Greci ed i " Longobardi per la superiorità del valore fisico; e la a corte di Boma volle parte in questi spogli per la sua periorità di forze morali. Un principe di Capua avea 4 spogliato Monte Casino de' mobili e degl' immobili : "Lotario imperadore marciò con l'esercito contra qui sto a principe per fargli restituire i furti e le rapine: il " Papa rinforzò la buona volontà di Lotario colle cena surer il principe di Capua con trecento libbre d'oro a transigette con Lotario e col Papa i si rimise la paces a ed i poveri Padri di Monte Casino pregavano divoa tamente per la felicità dell'Imperadore, del Papa, del a l'rincipe di Capua. Ecco come a quei tempi s'insea gnava l'etica a popoli. Il non remittitur peccatum u nisi restituatur ablatum, era massima vecchia, ne « alla moda. »

parti e del tutto, tutti i loro diritti furono ipotecati al governo per la comune salute e felicità. Dunque se le tradizioni dei particolari possono nuocere a tutto il corpo, come spesso nuocono per mancanza di ben ponderare e calcolare, la legge civile può invalidarle jure suo, anzi dee, essendo il principal fine del governo di svellere tutte le cagioni della pubblica miseria. Ne il diritto private de cittadini può in questi casi anteporsi al diritto pubblico: jus publicum, dice Pa-piniano (1), privatorum pactis mutari non petest. Massima di natura; perchè ne patti espressi o taciti delle civili società è fondamentale quello di non dover nessuna parte nuocere all'altra o al tutto. Su questo principio son fondate le leggi di molti pepoli che proibiscono alienare in pro dei forestieri. Su 'l medesimo appoggiasi la legge di Federico II, de' Veneziani, de' Toscani, de' Francesi ed ultimamente de' Lucchesi, de' Bavaresi e degli Austriaci d'Italia, i quali hanno annullate tutte le tradizioni fatte in pro de' preti o de' frati senza consenso del soyrano; prima per non moltiplicar più gli oziosi; secondo per non accrescere più ed oltre misura le loro ricchezze, rompendo la legge di proporzione, base delle civili società, e cagionando gravezze e miserie nel resto de cittadini (2); terzo per conservare il costume dei maestri del costume, che è difficile secondo le

<sup>(1)</sup> L. 38, ff. De pactis.

<sup>(2)</sup> Non si può concepire un corpo civile senza quattro leggi fondamentali : t.' che il capo non sia che uno: 2.º che ogni parte sia ipotecata al tutto: 3.º che

301 massime medesime dell'Evangelio che si serbi intatto fra le soverchie riechezze; perchè se il costume è necessario ad egni uomo, in niuno ri-chiedesi più severo e giusto, quanto in coloroche debbono essere di norma al comune. Se il sale perderà la sua forza e diverrà insipido, ci è egli più modo da salare i corpi, i quali senza sale imputridisceno?

## CAPITOLO XII.

De' diritti che si acquistano per donazione, testamento, successione ab intestato.

6 1. VI ha tre generi di donazioni, dice il giureconsulto Giuliano nella legge i de donationibus. Uno è, quando noi donando checchessia vogliamo che la cosa donata ipso fucto sia di colui a cui la doniamo. Un'altra sorta è, quando non vogliamo che il donatario diventi padrone della cosa donatagli, se non adempiuta una certa condizione, ma viventi però noi. Il terzo genere è quello delle donazioni dette mortis caussà, quando vogliamo che il donatario non possa averne l'uso

l'una parte sia musuamente ipotecuta all'altra per rispetto al tutto: 4.º che vi sia una proporzione di forze tra le parti integranti. Qual si è di queste leggi che venga meno, il corpo diviene un tutto precario. « Apa presso, chi è l'imperio in agni stato? appresso alla u classe più riccu, dice Aristotile, cioè dice l'espea ricuza. Questo prova che è pericoloso che le rica chezze si accumulino soverchio in una particolar a classe di persone, qualunque si é.»

se non poichè saremo morti. Guardisi qui, che quelle donazioni che altrui si fanno per premio di qualche servigio o virtù patriotica, non son da dirsi propriamente donazioni, ma piuttosto rimunerazioni per certi contratti permutatori, do ut fucias, aut quia fecisti; siccome l'ha bene osservato Vinnio. Perchè ancorchè esse si facciano dal governo, suppongono sempre la legge della giustizia detta distributrice, che è ne' patti fondamentali di ogni stato; e perciò son paghe e non doni.

§ II. Val ella la donazione per legge di natura? Non vi ha dubbio alcuno per le prime due spezie. Perchè tutto quel che discende dal jus utendi innato, è di diritto naturale e primitivo. Or qual più bel modo di servirci di quel che è nostro, quanto la liberazione e munificenza, la quale serve o a stringere gli uomini in amicizia, virtù divina e sostentatrice della vita umana, o a soccorrere chi ha bisogno, misericordia che costituisce il fondo della natura nostra e'l diritto primitivo del reciproco soccorso; o a premiare le azioni generose e virtuose per alimentar la virtu, senza cui la vita umana divien egra e diserta? " Le leggi dunque civili non generano il diritto " di donazione, come non generano l'uomo; ma il reggono, perchè si accordi con le regole della " pubblica armonia. ,,

§ III. La virtu della liberalità, come ogni altra non si dee discompagnare dalla prudenza (1). È,

<sup>(1) «</sup> La virtà, dicono i filosofi, è il µisov, medietà, « proporzionale aritmeticamente agli estremi. Calcolare

dice Ennio appresso Cicerone, come l'accendere altrui un lume dal nostro, con la legge NIHILOMI-NUS UT NOBIS LUCEAT. Donde è che le leggi civili annullano quelle donazioni che possono parere stolte prodigalità, lasciando l'uomo nel bisogno e nella miseria, grande incentivo alla malvagità; " perchè l'uomo non è estremamente virtuoso " che per entusiasmo, ed è bisognoso per natura: " l'entusiasmo cede a lungo andare alla natura " dove non sia sostenuto da cagioni onnipotenti. " Allora l'uomo vorrà soddisfar la natura a spese " degli altri. ,, Queste medesime donazioni e largizioni offenderanno la legge di natura ed i patti civili, se alimentino l'altrui pigrizia, e dissipino la pubblica disciplina, se sieno indiritte ad uccellare altrui, se servono a farci popolo per occupare imperio (1).

§ IV. Le donazioni poi mortis caussà non discendendo daj us utendi de donatori, il quale non oltrepassa il termine della presente vita, non possono valere per l'innato diritto di natura, ma pel solo reciproco consenso di coloro che sopravvivono, "i quali le reputano concordi a diritti "pubblici. Ma perchè in certi casi si può temere

<sup>«</sup> questo mezzo e fermarlo al suo punto proporzionale, « è quel che si chiama prudenza. La prudenza dunque « è essenziale ad ogni virtu. Potrebbero passar per sinonimi imprudenza e vizio. n

<sup>(</sup>i) E di qui è che le largizioni nelle repubbliche sono state sempre sosprette. Gli Ateniesi punivano di ostratismo quelli che affettavano troppa popolarità. Per quest'arte i Medici a lungo andare si spianarono la via al granducato di Toscana: « i Gracchi in Roma vi « prefettero la vita. »

" che ,, teli donazioni sollecitino il donatario ad auticipar la morte del benefattore, pel forte desiderio di mettersene in possesso; " si è ne' po- poi savi stimato che esse non fossero nè pri- denti ne ginste. " E di qui è che alcune leggi le invalidano tra' mariti e le mogli; perchè nella vita coniugale la cupidità ha più mezzi di disfarsi di colui la cui morte ei giova.

-6 V. Per la medesima ragione, per cui le dopazioni mortis caussà non han vigore che per fi patti di coloro che sopravvivono e delle leggi civili; i testamenti altresi non tresferiscono proprietà per diritto primitivo di chi testa, ma per consenso de viventi. I primi uomini vissero in comunione de beni e la divisione non fu fatta che per patti espressi o taciti, " che vale a dire " per convenzioni o per fatti cogniti e tollerati., Dunque morendo il proprietario, i beni di per se tornano nel comune patrimonio: e se si lascino ai figli e agli eredi scritti nel testamento o per le leggi dichiarati successori ab intestato, tutto è o pel jus gentium, cioè per quel patto de popoli che è detto; o per vigore di legge civile, che è anch'essa un patto pubblico. L'Romani aveano ciò inteso o più tosto ritenuto dall'antico stato di natura; perche non facevano i loro testamenti che come le loro leggi, ne comizi calati e per pubblici suffragi. E siccome le loro leggi non erano che gli antichi loro costumi ridotti in iscrittura per renderli più certi e fissi; edi i loro costumi discendevano in gran parte dal primo stato socievole, cioè da' patti; a quel' medesimo modo ne vennero i testamenti. Dunque quando Tacito ha scritto, apud Germanos sui cuique liberi haeredes; et nullum testamentum, supponendo che i figli succedono ab intestato per diritto di natura. e per testamento per diritto civile, non ha inteso nè la natura ne l'origine del dominio. Quel gran romore adunque che si è fatto da certo tempo in qua sul diritto de' testamenti, non è degno di uomini grandi ed intesi delle origini delle cose umane (1). " Ma di queste puerili questioni ce ne " avrà sempre in tutti gli stati, dove i deposi-" taij delle leggi, ficcato il capo ne' codici, non " veggono più in là, nè arrivano a compren-" dere che tutte le leggi in ogni paese son figlie " degl'interessi pubblici; ed i pubblici interessi " vengono dalla natura degli uomini e dalla di " lei modificazione per la vita compagnevole, pel " clima, pel sito, per la natura del terreno, " per la forma del governo, ecc.: finalmente, che "tutti gli uomini han chiesto delle leggi civili " e de' magistrati per conservare i diritti natu-" rali con la minore spesa possibile e nella mas-" sima possibile sicurtà.

§ VI. " Ma esaminiamo alquanto più profon-"damente questa materia. Un testamento può "essere o un'obbligazione o un beneficio. Quando

<sup>(</sup>i) Tra gl'Irlandesi fino al secolo passato come moriva un capo di famiglia, il capo della tribù dividea di nuovo tutti i beni a tutte le famiglie della medesima. Hume, Storia Inglese. Questo costume dipinge al vivo la forza e natura della proprietà, e quella de' testamenti e dell'eredità di qualunque sorta sieno.

306

le famiglie primitive vennero a stringersi, non si pote fare senza questi espressi o taciti patti: " che i beni delle samiglie dovessero servire 46 al sostegno di tutti i membri che le compo-" neano; 2.º che mancando questi membri, ap-" partenessero a quelle famiglie, le quali essendo " nate da un medesimo ceppo, erano congiunte " di sangue e sembravano formare una famiglia 46 più ampia; 3.º che mancando tutte le famiglie " derivate da un medesimo stipite, i beni appar-" tenessero al villaggio, nel quale quei beni erano " situati; 4.º che spento tutto il villaggio, fossero de' più vicini. La ragione di questi patti è " che essi son naturali a tutti gli uomini, e se ne se veggono di grandi esempi tra' presenti selvaggi, e leggonsene molti nelle antichità di tutte se le nazioni.

6 VII. " I patti, dove non sieno ne violenti ne " ingannevoli, generano sempre un diritto non " meno rispettabile che i jus primitivi. Donde è 66 che un testamento di un padre in favore dei " figli o de' congiunti o della patria, non è tutte beneficio, ma parte almeno obbligazione, alla er quale non potrebbe venir meno senza rompere 1 la fede de' patti. Le leggi che permettono la " diseredazione, suppongono un delitto nei fi-" gli, per cui essendo come ribelli dell'imperio domestico, imperio primitivo e naturale, ven-66 gono a perdere il diritto acquistato per la na-64 scita. E nondimeno non potendo niun uomo or per delitti che non meritano la morte, perdere il diritto alla vita; le medesime leggi ci-

" vili non privano i diseredati del diritto agli " alimenti. § VIII. " Mancando i figli, resta il diritto dei " congiunti: e dove non vi ha congiunti, ha luogo " il diritto della patria. Non può un padre dise-" redare i figli senza gravi delitti; dunque non " può, senza simili delitti, diseredare i congiunti.

" Perchè potrebbe diseredar la patria? Un testa-" mento dunque in favore di un estraneo contra " i diritti della patria è ingiusto ed inofficioso. " E un'ingiustizia, perchè si violano i diritti della " patria: è inofficiosità, perchè ne gradi di bene-" ficenza la patria dee esser preferita agli estra-" nei. Quando v. g. un Napoletano ricco bene-" fica nel suo testamento gli Algerini o i Costan-

" tinopolitani, è nemico della patria: e quando " lascia la sua eredità a'Veneziani, a'Toscani, ecc.,

" è ingiusto ed inumano.

6 IX. Il consenso non solo de' Cristiani, ma " de' Maomettani altresi e de' Pagani, e tanto " delle culte quanto delle barbare nazioni, fa che " i testamenti, i legati, le donazioni che noi chia-" miamo ad pias caussas, sieno intangibili sicco-" me cose divine. Nell'imperio Turco, nella Per-" sia, nell'India, nella China, ecc., non vi ha nè " sovrano ne ministro di sovrano che ardisse in-" validare uno di tali testamenti. La persuasione " degli Africani e di tutti gli Americani è la " medesima, Tra' popoli barbari vi e un'opinione " che chi tocca una cosa, a questo modo conse-" crata agli Dei, e posta nelle mani de'loro mi-" nistri, o muoia istantaneamente o fra non molto; "e l'hanno per morto anche se non muore. Quando
"i compagni di Ferdinando Cortes e quei di
"Pizzarro, de' quali il primo conquistà il Mes"sico, l'altro il Perù, metteano mano alle ricchezze de' templi, quei popoli spalancavano gli
occhi con un gran silenzio per vedere quando
"cascavano morti.

§ X. "Io son persusso che non vi sia nè vi possa essere una comune opinione del genere "umano, sostenuta per tutti i secoli, la quale, "per quanto ci sembri stolta edassurda, non abbi un fondo vero. Convengo che queste fondo "sia delle volte una palluccia d'oro coverto da molto fango; ma disfido i dotti a dimostrar-" mene una che non sia poi fondata sul vero. "Tutta la stupida superstizione de' popoli pagani ha nondimeno un fondamento bello e vero, che vi è una Divinità governatrice del mondo, di cui noi siam figli e servi. Qual dunque diremo "essere il fondo di quella persussione del genere umano che riguarda i legati pii? Non eredo "che sia difficile a svilupparla.

5 XI. "Come egni popolo riconosce una Divinità, così ogni popolo vuole i ministri della
Divinità. Questi ministri da per tutto hanno
due caratteri: 1.º di sacrificatori; 2.º di dottori della teologia o sia della religione. Chiunque si conosce, subito sente di essere un peccatore; e chiunque si sente peccatore, vuol soddisfare alla sdegnata Divinità; chè niuna nazione è che non sia certa d'odiar l'iniquità, la
scelleraggine, la crudeltà. Tutti son persuasi

"che il primo sacrificio che si fa a Dio è d'es"ser giusti ed onesti (1). Dunque come si co"noscono rei, corrono a' sacrifici, e chieggono un
"mediatore. Ecco l'origine e la necessità de' sa"crificatori. In tutti i tempi, dice Cicerone (2),
"si è creduto e da tutti i popoli che gli Dei
"parlino agli uomini, e che parlino per li sacerdoti. In ogni parte i sacerdoti sono stati pro"feti. Or tutti gli uomini amano di sapere i coa"sigli di Dio, tutti i suoi comandi. Non è pose
"sibile dunque una nazione senza sacrificatori,
"senza dottori in divinità. Se li togliete, voi li
"moltiplicate. Come tra' Quacqueri, dore non è
"certa classe di preti, son tutti preti e tutti
"profeti.

'§ XII. "Vi è stato e vi è di molto falso in "questa persuasione del genere umano; ma a traverso delle tenebre si vede un fondo vero: e questo fondo è del maggiore interesse di tutti "i corpi politici; perchè come non ciè più grande interesse di un popolo, quanto è la religione; "così non vi dee esser ceto d'uomini più rispettabile quanto quello de sacerdoti. Questo ceto "ha da vivere, e vuole de comodi, e gli sono stati volentieri consecrati. Il sacerdozio è stato da per tutto riguardato come divino; i beni hanno presa la medesima natura. Ed ecco donde dir pende la comune persuasione ed il comune rispetto che si ha de sacerdoti e de loro beni.

<sup>(1)</sup> Eschilo ne' Sette contra Tebe, v. 77. Πόλις γάρ εν πρασσσούσα δαίμονας τίτι.

<sup>(2)</sup> De divinat. initio.

6 XIII. " Ma non sarebbero perciò i testa-" menti ed i legati più suscettibili di nessuna re-" gola? Consideriamolo. In ogni ceto di persone " la gente vi si moltiplica a propurzione che vi " cresce la facilità di vivervi; come in uno stagno si moltiplicano i pesci, in un bosco le fiere a mi-" sura del vitto. Dunque se tutti i beni di un paese passassero nelle mani de' sacerdoti, tutti vi di-" verrebbero sacerdoti: allora sarebbe estinto il sacerdozio. Un sovrano ha centomila uomini " in arme; li crea tutti generalissimi; è finito l'e-" sercito. Questo mostra che è dell'interesse, tanto " dello stato, quanto del sacerdozio, 1.º che il numero delle persone consecrate abbia una " data proporzione col corpo politico; 2.º che i beni loro assegnati ne abbiano un'altra con le " terre, le arti e le rendite dello stato. Se si oltrepassa questa proporzione, vengono a mancar " le persone che rendono, e le rendite che sono sempre il frutto delle fatiche. Questo produrrà " a lungo andare due mali: 1." mancheranno le " rendite del sacerdozio; ed egli andrà a distrug-" ger sè stesso: 2." i popoli sentendo più i biso-" gni fisici che i morali, verranno in opinione di " essere stati aggirati sotto il pretesto di religione, e daranno addosso al sacerdosio. La storia di 61 Europa ci somministra molti esempi di ambi-" due questi mali.

§ XIV. " E di qui seguita che i testamenti, " i legati, le donazioni pie, come non sono rego-" late da diritti comuni e dalla prudenza, possono essere non solo inofficiose, ma inique. Le " persone che vi si lasciano andare senza consiglio, in vece di farsi del merito cogli uomini e e con Dio, possono diventare empie verso la "Divinità, ed ingiuste e crudeli con la patria.

## CAPITOLO XIII.

De'reciprochi doveri per rispetto al dominio delle cose.

§ I. lo ho dimostrato in che modo gli uomini, i quali per natura nascono in un comune patrimonio, possano poi per vigore del diritto ingenito acquistare di certe proprietà, le quali, acquistate legittimamente, sieno così propri loro diritti, come quelli con cui vengono in questo mondo. Ma acquistato il dominio, quali son essi i diritti che lo accompagnano? quali le azioni reciproche? e quali i delitti, trasgredendo si fatte obbligazioni? Questa sarà la materia del presente Capitolo.

§ II. I filosofi romani, che diconsi giureconsulti, insegnano tre essere i diritti principali che accompagnano la proprietà: 1.º la libera disposizione di ciò che è nostro: 2.º il possesso: 3.º il jus di vendicare (1) o ripetere ciò che ci è stato

(1) Ulpiano distingue tra la vindicatione e la condictione: vindicatio, dice egli, est actio in rem, condictio in personam. Distinzione che fouliano nel tit. delle Pandette de mortis caussa donationibus et capionibus, 1. 13, non la stimato di dover usarce, e Pomponio, 1. 9 de furtis riconosce condictionem rei furto ablatae. Questi giureconsulti erano de' buoni filosoli, e non disputavano, come alcuni de' nostri, su le piecole

senza postra libera volontà tolto. Il dominio nasce dal jus utendi; e questo dal bisogno; dunque la libera disposizione di ciò che è nostro, cioè il farne quell'uso che richiede la nostra conservazione e felicità, è un diritto che gli è essenziale. Egli è il vero, che poiche gli uomini si unirono in società civile e si sottomisero ad un comune governo, siccome ad universale tutore, a certe persone son proibiti certi usi di quel che è loro, siccome a' fanciulli, a' matti, a' prodighi; " e tutto " l'abuso che nuoce o a sè o alla repubblica: ,, ma questo non è per tôrre loro il dominio, ma solo per meglio assicurarlo e reggerlo al suo vero fine. La legge di natura ci dà la facoltà di servirci di ciò che è nostro, per nostra felicità, non per infelicitar noi o gli altri. E su questo medesimo principio fondansi tutte le leggi economiche e suntuarie. Il proibire certi usi, l'invalidare certi contratti, vietare certe importazioni o esportazioni, frenar certi lussi, quando serve alla conservazione delle famiglie e della repubblica, non può essere che giusto e commendevole (1). Anzi

pedanterie; ma volcano nondimeno fissare la vera nozione delle parole: « il che è necessario per isvilupu pare i generi delle azioni. »

<sup>(1)</sup> Platone nel 1 delle leggi non oscuramente riprende le leggi de' Cretosi e degli Spartani, come quelle, dice egli, che si studiavano di formare una sola mano, e per avventura la sinistra, dell'andrecia, cioè fortezza, che è quella di saper tollerare i dolori; senza pensare che poco o nulla alla destra, più ancora importante, vale a dire dell'arte di frenare i piaceri che ammollano la natura e guastano il corpo civile. Riflessione degna di questo gran filosofo.

nasce dalla prima legge fondamentale di tutti i corpi civili, per la quale le famiglie si debbono intendere essersi obbligate ad usare talmentei loro diritti, da non offendere quelli della comunità.

& III. Il possesso è così diritto essenziale del dominio, come il diritto di usarne; perchè come si potrebbe servir di quello che non si possiede? Dunque introdotta legittimamente la proprietà, non mi si può tôrre il possesso senza violare la legge di natura. E perchè il possesso prendesi corporalmente, ma con una volontà costante di far servire la cosa posseduta a tutta la vita, segnita che se altri senza mio delitto o mia volonta s'impadronisca del mio, io ritenga il diritto di dominio per la sola volontà; diritto che la legge di natura e le civili non altrimenti mi garantiscono che il dominio istesso. E di qui segue il diritto vindicationis e condictionis, cioè che per qualunque maniera, o fortuitamente o per dolo o per violenza, senza che io consenta, il mio, e pervenuto in man di chicchessia, io possa jure meo rivendicarlo, richiederlo; " e o riprendermelo o " obbligar la persona a restituirmi il mio o a 41 soddisfare al mio diritto; ", e dove mi si nieghi usar la forza, sia la privata, come nello stato di natura, sia quella del governo e de' magistrati, come nello stato civile; " perchè in ogni stato ed " in ogni forma di governo la forza è l'ESECUTRICE " DE DIRITTI. ,, Quando adunque la legge civile m'impedisce e vieta farmi la giustizia colle mie mani, non mi toglie il jus vindicandi, nè il jus condicendi; ma a fin di serbare i diritti dell'imperio e la pace civile ordina che mi serva della forza pubblica non della privata; della mano dei custodi del corpo, non della mia; perchè nella repubblica tutta la forza del governo è ipotecata al sostegno de diritti di ogni cittadino.

§ IV. Si è disputato e disputasi ancora; Colui in man di cui è la roba mia, richieden lola io, che mi debba egli restituire? E distinguono: se egli è possessore di buona fede, i giureconsulti romani sono di avviso che non debba altro rendere, salvo quel che esiste, sia fondo, sieno frutti; e che tutto ciò che si è consumato, vada in beneficio del possessore di buona fede; essendo chi possiede in buona fede, in quel che è in buona fede. come padrone di ciò che possiede. Barbeirack approva questo sentimento. Ma se il possessore è di mala fede, un ladro, un frodatore, un violento occupatore, o uno che abbia in mala fede da tali persone comprato o ricevuto a qualunque titolo; restituirà il fondo, i frutti o esistenti o consumati, ed ogni danno fatto al legittimo padrone. Questa seconda dottrina è fuori d'ogni dubbio; perche non può la reità darci diritto legittimo nessuno. Ma quanto al primo punto, prescindendo da' patti delle leggi, sembrami più ragionevole la dottrina di Grozio, che se il possessore di buona fede per la cosa o per li frutti consumati siane divenuto più ricco e comodo, debba rendere al legittimo padrone tutto quel che si è per la roba altrui aggiunto al suo patrimonio. È legge di natura che niun debba fare il suo comodo con danno o disvantaggio dell'altro. Come nel corso olimpico (ripetismolo), ciascuno ha diritto di currere quanto può per ottenere la vittoria; ma non vuole arrestar colui, nè rovesciarlo o soppiantarlo che gli corre al fianco; ed ottener la palma a spesa del socio. Vero si è però che essendo le leggi civili patti pubblici, per li quali si cede a certi privati diritti (1); anche in

<sup>(1)</sup> Ulpiano , lib. 1 digestorum, tit. 1, lib. 6, dioe: cum aliquid addimus, vel detrahimus juri communi, jus proprium idest jus civile efficimus. Questo luogo non è stato capito dalla turba degl'interpreti , perchè neppure Ulpiano avea, ne altri del suo tempo, chiara idea della parola jus. Il jus comune, di cui qui parla, è il jus naturale, le proprietà animali e comuni a tutto il genere degli animali; ed il jus gentium, quo gentes humanae utuntur (Ibidem, l. 1, § 4) le proprieta proprie della spezie umana, donde, come dice Florentino ib. L. 5) introducta bella , discretae gentes , regna condita, dominia distincta, agris termini positis, aedificia collocata, commercium , emptiones , venditiones , locationes, conductiones, obligationes institutae; perche tutto ciò nasce dal jus, essenza, che da la natura a ciascun uomo, affinche possa vivere col minimo dei mali. Le persone che vengono a formare un corpo civile non possono ritenere tutta l'ampiezza di questo jus gentium, e di quello che dicono nuturale; perchè questo non sarebbe differente dal ritenere l'indipendenza, la quale è contraria alla vita compagnevole ed al comune imperio. Come le pietre, dice Seneca , le quali perchè facciano una volta, bisogna che prendano una figura da potersi combaciare, e lascino la rozza ed irregolare che hanno nelle rupi e ne' monti. Quel dunque cedere ad alcuni de' diritti ingeniti della natura à detto da Ulpiano detrahi juri communi; e quel dare queste porzioni cedute o a tutto il corpo rappresentato ne' comizi o al sovrano magistrato o a' ministri dei templi o a ciascono de' cittadini viventi in compagnia. è l'addere. Queste modificazioni del jus naturale in-

coscienza si serbera giustamente quel che è stabilito dalle leggi, perchè allora ritengo quel guadagno come cedutomi dal padrone ne patti

generali.

6 V. Accompagnano il legittimo uso del dominio le seguenti leggi: 1.º il diritto che ci dà la natura di vegliare alla nostra conservazione e felicità, e perciò di procacciarci tutto quel che serve a questo fine, dee per la legge del mondo essere talmente adoperato, che usandolo non si danneggi, nè impedisca il diritto degli altri. Se poi dal legittimo e ragionevole uso de' miei diritti segua obliquamente il danno altrui, come dal crescere le mie mercanzie e venire in istima, il decadere quelle di un altro; dall'accreditarsi l'arte mia, come di avvocato, di medico, di maestro di scienze, " di pittore, di ricamatore, ecc. ,, il discreditarsi quella di qualsivoglia; " dalla diligente e sa-" via cultura de' suoi campi, l'avvilimento dei " campi vicini non bene coltivati e governati, ecc.; si dee riputare come colpo di fortuna, o siccome effetto dell'altrui dappocaggine o viziosita; al che noi non cooperiamo (1). È da riputarsi collisione

nato formano la repubblica: ed essendo patti reciprochi, hanno vigore per la legge medesima dell'universot SALUS GENERIS HUMANI.

<sup>(1)</sup> a Ne abbiamo de' gran casi nel commercio. Esa sendo la terra finita e finiti i bisogni delle persone e delle nazioni, non potrebbe essere infinito il coma mercio, sieche tutte le nazioni trafficanti vi potessero a avere il massimo. Di qui segue che crescento il coma mercio di una nazione, è forza che seemi quello di un'altra. Questo può accadere in due maniere, o che

fisica non morule; e le collisioni fisiche sono inevitabili in un mondo, il quale non sussiste che per la legge della collisione (1).

2." Che l'impedire l'uso del diritto altrui, quando non è diretto ad offendere il nostro, sia ingiuria e peccato contra la legge naturale, la

a una nazione cacci l'arte per forza, e distrugga il snoa commercio; e questo è manifestamente iniquo: o che a ella si studi di migliorare le sue manifatture, di ac-« crescere la sua navigazione, di essere più giudiziosa, a più giusta, più umana: e chi può condannarla senza « inginstizia? Il coraggio de' Portoghesi e la lunga paa zienza fece lor voltare il Capo di Buona Speranza, « ed aprirsi un più facile accesso a' paesi orientali; fu a un effetto della loro abilità ed un dono della for-« tuna. Ma di qui nacque il decadimento del com-" mercio e delle arti d' Italia. Si potrebbero perciò a chiamare ingiusti i Portoghesi o muover loro una 4 guerra per aver fatto fortunatamente uso de' loro di-4 ritti ? Ma non so se fosse il medesimo il caso delle altre nazioni che li vollero caeciare dall'Oriente per a forza di guerra: potevano anch' esse pretendere ad una libera navigazione, ma non avevano diritto di 4 soppiantarli, Giambatista Colberto migliorò mirabita mente le manifatture di Francia; questo devette pora tare la loro preferenza nel gran traffico; e questo la s decadenza delle men buone. Non vi ha fin qui niente " che non sia giusto. L'iniquità comineia quando per 4 far valere i iliritti nostri si adopera forza, inganno, " maneggi fraudolenti, calunnie, vessazioni , perchè gli altrui restino dietro. So che alcuni chiamano savia a politica una tal maniera di agire. La sperienza dia mostra che non ci è cosa men politica. Si prova per " le guerre desolatrici del commercio e delle nazioni a che si volevano arriechire per quella savia politica : " è dunque una politica stolta, ancorche ella sia coa mune; perchè gli stolti son sempre infiniti. »

(1) Vedi la Metof. Ital., parte 1.

quale non da diritto a nessuno senza dargliene un legittimo uso. Ma chiedesi: è egli lecito prevenire, se vi è timore nessuno che altri non diriga l'uso del suo diritto ad offenderci? Rispondo di si, se i fatti altrui son tali da non potersi dubitare della sua malvagia intenzione, come se un popolo vicino a'arma su i nostri confini, vi fabbrica de' magazzini, ecc.: se un mio vicino cavi si da presso alla mia casa che non oscuramente dimostra volersi fare una strada sotterranea per rubarmi, ecc. Ma se il timore non è che un puro sospetto o una gelosia, non ci può dare diritto nessuno alla difesa, perchè il diritto di difesa è come l'inerzia ne' corpi; non comincia che colla pressione.

3 ° Che il danneggiare gli altrui diritti e robe, senz altro nostro pro, sia che il facciamo per noi stessi, sia per mandatari, sia per li nostri animali (che le leggi romane chiamano pauperiem), anche senza volontà nostra, sia sempre offesa della giustizia; e perciò richiegga riparazione per due ragioni, 1.º perchè tale è la natural giustizia e la civile (1); 2.º perchè tale è l'interesse comune. Niun animale, siccome è più d'una volta detto, è si iracondo e vendicativo quanto l'uomo. Dove dunque si lasciano impuniti ed invendicati si fatti danni, saranno ben presto reciprochi; ed i cittadini, rilassato ogni vincolo di società, metterannosi in una scambievole guerra, per cui si scanneranno fra loro (2). " E se sieno danni di na-

<sup>(1)</sup> Vedi il titolo de actionibus novalibus.

<sup>(2)</sup> Niente parmi meglio detto, quanto quel che l'au-

" zioni a nazioni, scoppieranno in una guerra 
" rovinosa per ambedue. La storia è piena di 
" queste guerre; e la terra è ricoperta di vestigi 
" ancora fumanti delle devastazioni quindi deri" vate. Niun uomo e niuna nazione, per piccola 
" che sia, soffre volentieri coloro che oltraggio" samente cercano di sopraffarla. Si è veduta 
" un'infinità di città lasciarsi più tosto scannare, 
" bruciarsi volontariamente, ammazzare i figli, 
" le mogli, sè medesimi, che soffrir l'ingiuria e 
" l'oppressione ".

4.º Che l'impadronirsi della roba altrui per fare il suo comodo, sia di soppiatto, il che dicesi furtum da' Latini, sia violentemente, il che chiamasi rapina, è severamente proibito dalla medesima legge naturale, come quello che rende il jus di usare che la natura ci da e sbarbica il fondamento della vita. Si eccettua il caso di estrema necessità, nel quale ritornando il diritto della comunione primitiva, dove il possessore non è in un egual bisogno, non si toglie l'altrui, ma il nostro (i). "Io dico caso di estrema necessità che

tore del XXIV libro dell'Odissea (che è un centone Omerico) fa dire a Giove, v. 485 . . πλοῦτος δὲ καὶ καρίνη αλις ίσταν, velendo metter pace tra la famiglia di Ulisse e gli Itacesi, irati e minacoevoli per l'amazzamento de Proci. Il senso è dunque: siani pace, perchè vi sarà la comune ricchezza, ed ognialtro bene. Detto grave e vero.

<sup>(1)</sup> În tulti i paesi del mondo voi troverete, che niente infami tanto le persone e le renda odiose, quante i titoli di mariuolo, di giuntatore, di bugiardo, di superbo: intanto io non seprei vedere, quanti fosere de

"è quello dove pericola la vila; perchè se pericola il comodo, il piacere, il posto, l'ambizions
di salire, la stima civile, ecc., lu non hai diritto al comune; se non per avventura al soccorso d'umanità, il quale dove ti si nieghi, ogni
forza o scaltrezza che tu adoperi a strappario,
è iniqua (1). La ragione è, che dove la vita è
in sicuro, l'uemo è dalla natura raccomandato
alla sua diligenza, alla virtù, all'abilità per
avere il di più.

5.º Che non è men furto il chiappar le altrui

eccettuarne dall'averli tutti e quattro. Perchè la sola differenza che vi si porne, è di cambiamento di parole, chiarbandosi da alcuni il rubare, conquista, industria , divitto, ecc.; e l'aggirare, perizia, solerzia, ingegno, preminenza, ecc.; el il mentire, prudenza, politica, arte di governare, ecc.; el l'esser supribo, serbar la dignità, il decoro, ecc. Luscio a' filosofi l'investigare le molle di questa contraditzione.

(1) a l Romani aveano essi nessun diritto di rapir u le vergini Sabine? Poteano purgare la loro vita e tora nare alle loro patrie, donde eransi fuggiti per delitti. u Tantae molis erat Romanam condere gentem? Fu-« rono dunque in qui rattori. Gli Uscocchi poteano " rientrare nelle terre, lavorare, nutrire animali, ecc.; " la pirateria che usavano nell'Adriatico, era dunque una ingiusta rapina. Sono nel medesimo caso i Bara bareschi. Vi è nel nostro emisfero una corte che va « ogni anno decadendo nelle sue rendite; potrebbe a dire; Se io non trovo nuovi modi di rubare , non a posso sostenermi nell'antico grado di potenza e di-" gnita. Se questa massima potesse giustificarsi, non u solo bisognerebbe dire un gran vate alla legge cri-« stiana, ma alla naturale altres), e divenir tutti Epia curei. Ed allora anche resterebbe il problema; è peu ramente utile? Non so chi potesse dir di sl.

robe con fatti e contratti fraudolenti; ne meno rapina abusarci della nostra carica, autorità, ordine, stima per trarre a noi de non dovuti doni, testamenti, legati, o per obbligar altri a contratti ineguali. Perchè essendo la ginstizia egualità, acquum, manca sempre che si contrae e permuta, e dà fra due persone d'inegual forza, fra le quali il minore tace per necessità o per inganno. Le leggi dunque che vietano a' magistrati delle province ogni contrattare, son fondate su questo principio (1).

6.º Che chiunque ha commesso uno di si fatti delitti, se sia commesso senza malvagio animo, non è che semplice taglione, cioè obbligato a rimettere la parte offesa nel primo suo stato; e dove sia fatto per dolo, oltre all'esser taglione, nello stato di natura è obbligato alla pena fiscale del mondo, e nella repubblica a soddisfare l'offeso imperio. Il che potendo nè adempiendo,

Genovesi, Diceos., vol. 1.

<sup>(1)</sup> Carlo V vietò a' magistrati di tòrre a prestanza da' litiganti. Const. R. S. pag. 535. Un plebiscito romano (l. 18 de officio Proexidio) dice, NE QUIS PRAESIDUM MÜNUS DONUMPE CAPIAT, NISI ESCULENTUM, POCULENTUMPE, QUOD INTRA DIES PROXIMOS PRODIGATUR. Questi doni, delti da' Greci zenia, ospedali, vengono da quella naturale cognazione che la natura ha posta tra gli umini, e che è bene che si serbi. Pur è da ricordarsi il proverbio greco, che M. Antonino scriveva a' magistrati di provincia (l. 6 de officio Proconsulis) οὐτε πάντα, oῦτε πάνταν, neque omnia, neque quovis tempore, neque ab omnibiss. In tutte le massime di questo principe filosofo nou ce n'è una più bella e meglio lavorata su la geometria morale.

continua nella prima lesione, e viene ad essere uno scellerato incallito, il quale non merita di essere tollerato nella società degli uomini (1).

§ VI. Domanda Cicerone: E egli lecito nei corpi civili spogliar uno de' suoi beni in tutto o in parte, se la pubblica salute e felicità il richiegga? Al che si vuol rispondere di sì, dove non sia altra maniera di provvedere alla salute del tutto; perche queste son quelle porzioni di jussi ceduti ne' patti sociali. Ben è però vero che tntti gli altri cittadini sono nell'obbligo di ricompensar colui, i cui beni han servito alla patria; perchè in ogni compagnia di giusti amici debbe esser comune così il bene come il male. Si guardi però che si tratta nel solo caso della pubblica utilità, non già di veruna privata per grande che sia: perchè i beni de' privati cittadini sono ipotecati al tutto o alla parte pel tutto; ed è una prepotenza iniqua spogliare del suo il più debole perchè serve ad accomodare i fatti nostri; ancorche si vegga tra noi da niun ordine di persone farsi più spesso, quanto da coloro che debbono essere i modelli della giustizia e della santità.

§ VIII. Finalmente se avviene che la roba altriu, senza conoscersi il padrone, pervenga nelle nie mani, debbo tenerla in deposito, finche il proprietario non comparisca; e far sapere al pubblico per proclami come io ne sono il depositario.

<sup>(1)</sup> Federico II (Const. R. Sic., lib. 1, itt. 38) tra i doveri del sovrano mette, nova quotidie reperire consiliu, per quae viruosi ditentur praemis et viliosi conturus POENARUM MALLEIS CONTERANTUR. Ecco un prazo di conaminta sapienza.

Questa legge nasce da' medesimi principi, per cui si son fissati i dominj privati; e dal patto sociale che obbliga tutti i cittadini di una repubblica a mutue prestazioni di carità e di amicizia (1). Il tempo di tenerla in deposito è da stabilirsi dalla natura stessa della roba che fissa i limiti alla ragionevole volontà del padrone. Se sia cosa da corrompersi in uno o due gierni, non comparendo, mi servirò del diritto di occupazione prima che marcisca; perchè fo uso del diritto innato che non mi si può togliere per una ragionevole volontà del primo possessore; perchè chi ha eglidiritto di dirmi, marcisca più tosto e si perda che servirtene? Conciossiache questo non sia differente dal dire, ie voglio sottrarre la mia porziene dal diritto primitivo: sentimente stolto ed iniquo. E. se non puè marcire che in uno o due anni, serberò la medesima regola in un più lungo tempo. Dove poi sia cosa incorruttibile, si richiede ancor maggior tempo per poterla occupare, usarla o alienarla in nostro beneficio, cioè un tal tempo che sarebbe ridurre la cosa fuori dell'uso di servire al genere umano e frustrare la natura, non usandosi dalla persona possidente. E se dopo alienatala sopravvenga il legittimo padrone, sia il casodel possessore di buona fede (2). La ragione di tutte queste proposizioni è, come è detto, nel jus-

<sup>(</sup>t) La legge spartane, quae non posuisti, ne tollar, e cruda. Questo sarebbe il caso del noli esse numuma justus.

<sup>(2)</sup> Vedi il § IV.

utendi primitivo comune a ciascuno che la natural giustizia, l'interesse e l'utilità comune de' popoli ei garantiscono.

## CAPITOLO XIV.

De' patti del commercio de' beni, e de' contratti in generale.

6 I. LA mia filosofia, che mi pare quella del genere umano, è che ogni obbligazione corrisponda a qualche diritto. " Tutte le leggi dall'eterna fino " alle più piccole civili suppongono le usie, le " proprietà, i jussi, i diritti delle persone, delle " famiglie, delle città. " Di qui è che dove non è diritto nessuno, non vi è pur legge, ne obbligazione, " e non ve ne può essere: la legge eterna " è l'ordinatrice delle cose di questo mondo se-" condo le loro essenze, rapporti, fini: ella dun-44 que suppone queste cose, proprietà, rapporti, " fini. Ond' è che il giusto è anteriore all'imperio " della divina volontà. Le leggi civili suppongono " uomini e famiglie e proprieta, o jussi di persone, di famiglie, di corporazioni, ecc.; le quali " cose tolte, non resta loro più luogo alcuno. ,, Si è veduto di sopra quali sieno i diritti in-

Si è veduto di sopra quali sieno i diritti innati delle persone; quali quelli che dagli innati derivano nell'acquisto de' beni che servono alla vita; e quali per ciò le corrispondenti e reciproche obbligazioni. Tutte queste obbligazioni nascono o dalla natura o da' fatti concordi alla natura. Ma vi è un terzo genere di obbligazioni che nascono dal consenso e dalle parole, per cui l'un nomo trasferisce in un altro alcuna porzione dei suoi diritti pel fine di star meglio, fine che la natura medesima ci propone; delle quali obbli-

gazioni è ora da dirsi.

§ II. Ogni obbligazione che nasce da consenso e da parole, dicesi obbligazione di patto; perchè il patto è definito da' giureconsulti romani, duorum pluriume in idem placitum consensus (1. 1 de pactis) (1). Omero chiama i patti harmonias, perchè il patto è un accordo delle volontà di due, come l'armonia è l'accordo degl'istrumenti musici o delle volte orcia, giuramenti; ed iera orcia, cioè sacri giuramenti; perchè i patti solenni solennis giurare, affinchè si avessero per più fermi coll'intervento della autorità del sovrano del mondo. Nel comune linguaggio de' Greci i patti, almeno i più solenni, chiamanasi sponde, libazioni; perchè non si faccano senza sacrifici per invocare gli Dei



<sup>(1)</sup> Sarebbe difficile il dire se i Latini traessero la voce pactum da paco is, che poi alla dorica dissero paciscor, far pace; o da pango is, ficcare; avendo usato il pangere foedus, pangere pacem, ecc.; come pacisci, sempre in senso d'inchiodare, ficcare, legares sarebbe il πασταλένω, figere paxillos, incavicchiare; del qual πασταλένω, figere paxillos, incavicchiare con di dire πανταλένω si serve tanto Eschilo nel Prometeo. Tutte queste voci sono dal greco. I Dori usavano di dire παντώς per ficcare, επεσών per ficcare, επεσών per ficcare, επεσών με ficare, επεσών με ficare επίσευς με ficare f

protettori delle promesse, e vindici di colui che frangea la fede; essendo il verbo spendo, libo, donde sono le spondac, libationes, consecrato nel jus pontificio de' Pagani. E di qui venne a' Latini spondeo e sponsiones, parole solenni in tutti i patti, e principalmente nelle stipulazioni: spon-

des? spondeo.

§ III. Vi ha de' patti bilaterali ed unilaterali, siccome piace a Grozio chiamarli, Il patto bilaterale è una sponsione o promessa reciproca fatta ed accettata da ambe le parti: tale sarebbe una lega difensiva tra due sovrani; e tali sono le nozze, una compra, una locazione, ecc. L'unilaterale è quando una sola parte promette e l'altra non fa che accettare; siccome sarebbe un patto di donazione futura, di prestanza, ecc. I giureconsulti romani, o più tosto i loro interpreti distinguono in oltre due sorte di patti che chiamano solenni (sponsiones, stipulationes), e non solenni (pollicitatiunculas); che i Prammatici disser patti vestiti e patti nudi. Un patto solenne o vestito è quello che ha causa e titolo, o almeno l'una o l'altra cosa Il titolo è il nome del patto consecrato nelle leggi, come mutuo, comodato, precario, vendita e compra: per causa s'intende quel dare o fare qualche cosa, siccome caparra del patto. Dove manca il titolo e la causa, ogni patto si ha per patto nudo, cioè per semplice pollicitazione.

§ V. Obbligano essi i patti la coscienza dei paciscenti? cioè obbligano naturalmente? Si può dubitarne? La ragione è che ogni patto trasferisce

nn diritto che si potea trasferire (1), il quale poichè si è trasferito senza dolo o forza qualunque, è così proprio di colui a cui si trasferisce, come ogni diritto innato; il quale perciò violare è contro alla legge di natura come ogni altra ingiustizia. Il finger l'opposto è una contraddizione; perchè è accordare insieme e negare il diritto di trasferire e di acquistare; e questo è negare e concedere ad un tratto il diritto di vivere il meno miseramente che si può. E perciò siccome la legge di natura ci comanda di rispettare i diritti innati di chicchessia, così richiede che sieno innati i diritti trasferiti per convenzioni. Il distinguer poi tra patti solenni e nudi, è una distinzione di legge civile, ignota alla semplicità della natura (2). Ogni patto in natura, purchè non sia uno scherzo o una cirimonia ben cognita pel modo di trattare, è serio, e con ciò solenne. E se la legge civile non ci dà azione contra coloro che vengon meno alle semplici promesse, è per due ragioni che valgono nell'accordo delle azioni esterne, non negli obbli-

<sup>(1)</sup> Perché i diritti tutti quanti servono al fine dei diritti che è la vita felice, il minimo de' mali ; e perciò se il trasferirlo è da me stimato un miglior mio bene, ho il diritto ingenito di trasferirlo ; e l'altro un egual diritto di acquistarlo.

<sup>(2)</sup> Un Olandres del Capo di Buona-Speranza avendo promesso ad un di quei Cafri un regalo per un servigetto, quegli il servi eon grande alacrità: ma POlandese negògli poi la promessa; di che nacque uno scandala al grande degli Oltentotti, siccome di cosa fin allora inutita la gente degli Oltentotti, siccome di cosa fin allora inudita, che bisognò cancellar la macchia di mala fede con nolli regali e carezze; e nondimeno restarono tuttavia adombrati. Kolbi.

ghi della coscienza: 1.º perche il moltiplicar le liti all' infinito nuoce al corpo civile: 2.º perche si vuol lasciar sempre qual cosa alla virtù, al costume, alla verecondia degli uomini, animali di natura generosa; nè voler forzare ogni azione, e, reprimendo la natural generosità, farne de' vili schiavi. È dunque in qualsivoglia patto da tenersi per regola di natura quel che scrive Ulpiano nella sopra citata legge 1, de pactis: Quid tam proprium fidei humanae, quam ea, quae inter nos placucrunt, scrvare? Dove quel fede umana, detto con profonda filosofia, significa la corda che dee legar gli uomini e conservarli in un corpo da sostener in pace e sicurtà tutte le parti (1).

§ V. Ma' vi son di certe cagioni che invalidano i patti per la forsa stessa della legge di natura. E primiamente ogni patto, in cui sia intervenuto dolo, pel quale si sia pattuito, è di sua natura nullo. Imperciocchè il patto non altrimenti ha vigore che per volontario e libero trasferimento del nostro diritto; il che dovettero intendere i vecchi

<sup>(1)</sup> Hobbes deriva tutta la forza delle leggi naturali da' pattij e quelle de' patti dal reciproco timore. La forza dunque delle leggi di H-bbes è una forza mecanica. L'uomo non sarebbe egli capace d'una forza morale? Questo è degradarlo di troppo i il che non è filosofico ne del pubblico interesse. Egli è intanto vero, che poichè si è scossa la riverenza della Divinità, voi non vedrete osservato alcun patto se non da chi tene. Fu domandato un Politico: Che son esse le paci che fanna le nazioni vicine? Ed egli: Colpi di timore reciproco. Quanto durano? Quanto la deboleza dell'una delle due parti, disse l'altro. « È la storia di tutti i secoli; e questa storia stergogna Puomo.»

Latini, uomini antiqui moris, quando dissero pacionem per pactum, cioè pace; la quale è sempre figlia di reciproco amore, quando sia vera: ma questa libera volonta, questa pacione viene ad esser guasta pel dolo. Il dolo poi non si può meglio definire di quel che è definito nella legge 7, 6 9, de pactis: Dolus malus fit calliditate et fallacia; et ut ait Pedius, dolo malo pactum fit, quoties circumscribendi alterius caussa aliud agitur, aliud simulatur. Dunque le restrizioni mentali, tanto autorizzate e sparse da certi questionanti, ed ogni frode, qualunque epiteto le si aggiunga per coonestarla, anche a'giureconsulti pagani son sembrate doli, e come tali dannate: Sarebbe egli più casta la filosofia che non è la scienza de' Risolventi (1)?

§ VI. Secondariamente l'ignoranza e l'errore venendo a far quel medesimo che il dolo, cioè a viziare l'atto libero che si richiede in ogni patto e contratto, vengono conseguentemente ad invalidarla. E di qui è che non si pattuisce, nè contratta bene e legittimamente tra un uomo di maturo senno ed un ragazzo; tra uno scaltro ed una

<sup>(1)</sup> Ma la scienza del Risolventi rende a loro autori; è il loro Perù. Questo spirito di cupidità annebbia la mente, guasta la morale del popoli ed introduce una furberia universale, escenta da primi cristiani, ed ignota a popoli semplici che poi nel lume medesimo delle buone cognizioni non è facile di avellere dal cuore delle persone. La legge di Gesù Cristo è netta, nè ammette comentari, EST EST, NON NON. Bisogna dunque rinunciare al diritto di esser cristiani per sostenere quelle auticristiane dottrine.

donnicciuola; tra un popolo colto e perspicace ed un ignorante e selvaggio; tra un che trema per qual si è cagione, ed un lesto ed impavido. Monsieur de la Borde nella storia de Caraibbi, popoli semplici, rozzi ed ignoranti, delle isole del Messico, cioè tuttavia ragazzi, narra che quella buona gente che non calcola mai il futuro, per ogni minimo bisogno, come di un bicchier di vina o di acquavite o di tali altri piaceruzzi, di mattina vendono i loro letti e la sera poi accortisi di averne bisogno corrono piangendo e singhiozzando per ricomprarseli. Chi potrebbe approvare tali vendite (1)? I preti idolatri del Messico davano ad intendere a popoli che alla fine di ciascun pe-riodo, cioè ogni cinquant'anni, finiva il mondo; e spargendo lo spavento ne' cuori della gente chiappavan loro quanto avevano, per la ragione che loro non serviva più: e poi, passato il timore, il riteneano come cosa appartenente agli Dei Qual uomo, purchè non fosse un ateista, potrebbe approvare questi spogli?

§ VII. Per terzo, il timore corrompendo la

<sup>(1)</sup> Ma tali sono stati tutti i primi commerci degli Europei cogligoranti e ragazzeschi popoli dell' America e de'll'Africa; e per avventura non sono ancora sinti. E questo mostra la probità del commercio europeo. Se volete esser gituti, dicea S. Agostino a' Romani, tornate alle capanne di Homolo. Questa filosofia, il conosco, assai disgusta i ma ogni medicina disgusta: e la vera morsie non è un sorbetto, ma una medicina, anche secondo lo stile evangelico. Bisogna dunque o rinunciare ad ogni giustizia, o non riconoscere altra filosofia chi quella che nasce dalla legge.

ragione e la libertà, viene in conseguenza a render nulli i patti ed i contratti (1). Le leggi latine concedono questo del solo metus major, e non già di ogni anche piccolo timore. Ma si vuole avvertire che niun timore è di per sè grande nè

(1) " Nello sconvolgimento delle nazioni d' Europa. " dopo che l'impero Orientale non fu più tra noi te-" muto e cadde in debolezza l' Occidentale di Carlo a Magno, nazioni, province, città, tutte levarono il 4 cano ed incominciarono a scambievolmente devastarsi: a evento che Tacito avea con occhio finissimo preve-" duto e predetto. Caduti perciò in grandissima ignoa ranza non ritennero altro di buono che un gran ria spetto, ancorche assai materiale, per la religione cria stiana. Per buona fortuna certi papi furono molto a savj e dabbene ; onde si ebbe per loro molta venea razione. Quindi essi divennero gli arbitri di quasi a tutte le contese tra i principi, repubbliche, città; il " che giovò moltissimo senza dubbio, perche non si fia nissero di scannar tutti. Non potea nondimeno farsi a che la corte di Roma non venisse a crescere in au-« torità, dominio, ricchezze. Questo solleticò l'avidità a ingenita in tutti gli uomini; ed a poco a poco dal-" l'autorità, che direttamente usata avrebbe servito alla u felicità di Europa, si venne alla signoria ed a far a paura per accrescerla. Le nazioni europee si misero a da principio sotto la protezione della S. Sede, come a sotto quella della Divinità, e ciò per viver quiete e a sicure i ma poi la cupidigia di signoreggiare fece prea tendere alla corte romana, che esse dovessero essere a vassalle, feudatarie , serve ligie. Nell'ignoranza e nel " timore vi si accordarono; si fecero de' trattati, si a giurarono. Il fondamento di questi patti e la causa " impulsiva era la paura e la quiete. Se questi patti a obbligano, seguita che la forza è la sola regola del a diritto; e se questo è empio, che giudicar possono u gli uomini ragionevoli e giusti della loro obbliga-" zione? L'ostinarsi in simili pretensioni non può che

" finirci di desolare. »

piccolo, ma diventa tale per rapporto a colui a cui s'incute. Il timore, dicono gli Stoici, è un'apprensione di un male soprastante; dunque nasce più dal modo di apprendere il male che dal male medesimo. E così voi potrete fare maggior paura ad una donnicciuola o ad un fanciullo con un sorce vivo in mano, che ad un intrepido soldato con un cannone. E perciò la natura del timore non è da definirsi per la quantità del male, ma per la disposizione di colni che teme. Vi ha degli spaventacchi fisici o morali, de' quali un uomo accorto si ride; ma una donna, un contadino, un uomo dabbene ne sarà sconcertato (1). Se i patti, i contratti, i testamenti, i legati, le donazioni, le cessioni ed ogni prestazione che sia, nasca da uno di questi spauracchi, o fisici o morali, non può essere approvata dalla ginstizia, la quale non ama che l'egualità de contraenti e del contrattare. Quanti di questi patti e contratti si avreb-bero a rescindere se gli uomini, come pare che mostrino, così volessero esser giusti, onesti, riverenti e timorosi della Divinità (2)?

§ VIII. In quarto luogo è la forza, vis major, secondo le leggi che invalida i patti ed i contratti. E s'intende per vis major quella, a cui non si può resistere, come se sia assalito da molti.

<sup>(1)</sup> Fu il caso di papa Celestino.

<sup>(2) «</sup> Di qui si vede che queste proposizioni , timoroso della Divinità e giusto; empio ed ingusto, son « convertibili. Non rub chi teme Dio esser ingiusto « per sistema: ne un ingiusto per sistema può non causere un ateista. »

o non si può resistere senza gran pericolo, come quella che dicesi fatta a Lucrezia dal giovane Tarquinio. La forza per la medesima ragione rende nullo il patto, per cui il gran timore, cioè corrompendo l'atto razionale, umano, libero, richiesto in ogni traslazione di diritto come cosa essenziale al patto. I giureconsulti romani distinguono tra forza giusta e forza ingiusta, decretando che la sola forza ingiusta vizi il patto e 'l contratto. Il che è verissimo, perchè la forza giusta suppone un'anteriore obbligazione, e perciò non crea un nuovo patto, ma dà vigore all'antico o a qualche obbligo ingenito: è dunque non creatrice del diritto, ma esecutrice. Così un uomo che abbia forza da dirimere un ingiusto contrasto tra due persone, ed obbligarle alla pace o ad una ragionevole convenzione, può e dee farlo pel diritto innato di reciproco soccorso; e que' tali che han per questa forza convenuto, son tenuti alla convenzione, non già per un diritto che nasca da forza, ma per quello dell'interna obbligazione (1). E questo medesimo si vuol dire, se un principe savio e giusto con la forza dell'arme, non per cupidigia di dominio, ma per amor dell'umanità sottometta al suo imperio un popolo salvatico o venuto nell'anarchia, il quale non facea che rubarsi, incendiarsi, coltellarsi ed ammazzarsi crudelissimamente: quel popolo è obbligato a tutte

<sup>(1) «</sup> Così l'imperador Luigi accomodò il principe di « Benevento con quel di Salerno, che erano cagione « che i reciproci sudditi si scannassero per continue « guerre, »

le leggi ed a' patti a cui è stato sottomesso per sua felicità; perche vi era obbligato anche prima

per la forza delta legge universale (1).

6 IX. Ogni contratto è un patto in legge di natura; perche l'incaviechiarsi che sa l'un coll'altro per patti, non è differente dal legarsi insieme, che dicesi contratto. Ma i giureconsulti romani mettono due differenze tra patto e contratto: 1." la parola patto prendesi con più ampio significato che non si fa di quella di contratto: 2.º i contratti non risguardano che le sole cose, le quali sono in commercio; dove che i patti hanno luogo anche in certe azioni, dette con particolarità jura, le quali come cose incorporce, secondo la lingua di quegli Stoici, di lor natura non sogliono essere in commercio ne trafficarsi. La donazione è un patto: è un patto, un'amicizia giurata, una lega, ecc., ma non si direbbero in lingua de' giureconsulti contratti. Di qui è che i Latini diceano più tosto pacta nuptialia, che contratto di nozze (2): questione di parole, e che non monta

(2) Tra gli Africani e quei dell'Asia, dove le moghi si comprano, son più contratti che patti. Ma tra nei,

<sup>(1)</sup> Questo principio potrebbe forse giustificare la condotta di Carlo M. co'Sassoni, di Ugone Caprto coi Francesi, ecc., ecc. a l'Turchi pretendono di aver avuto a questo diritto nell'occupazione dell'imperio greco, perchè le province di quell'imperio si desolavano a vicenda. Il medesimo diritto si faoca valere da' Veneziani così in Grecia, come in Terra Ferma d'I-a talia. Ma resta sempre a sciogliersi un gran problema: vi era egli altro modo meno violento da fare il bene a che si pretende; o vi si è mischiata un poco l'ambitione e l'avigità che si pretende; o vi si è mischiata un poco l'ambitione e l'avigità el propertio del propertio de

nulla a voler esser giusto. Si noti qui che delle volte le leggi romane chiamano il patto col nome di legge. Così contractus initus hac lege vuol dire un contratto a cui sia annesso un tal patto obbligatorio; " e la ragion è che essi per la tradi- "zione antica del popolo romano non riguardavano " le leggi che come patti pubblici; non essendosi " in quella repubblica da prima fatte che per un " modo di stipulazione de nagistrati al popolo.,,

§ X. Adunque i contratti non si sono inventati che per la sola cagione del commercio. Il commercio è il cambiare in soverchio con quel che ci manca. E perchè è difficile che vi sieno delle persone o delle famiglie o de' popoli a cui non manchi qualcosa, sia del necessario alla natura, sia di quel che può esser comodo, sia per que' bisogni che il lusso ha a poco a poco introdotti e renduti naturali, seguita, che non vi sia nè persona, ne famiglia, ne popolo che non abbia bisogno di commercio (1). "I primi abitanti della " terra, essendo ancora pochi, poteano vivere di " caccia, di pesca, di erbe, ghiande, animali ad-" dimesticati, ecc., come oggi gli Ottentotti, i " Tartari, ecc.: essendo poi cresciuti, loro biso-" gno coltivar la terra. Questo introdusse vari " generi di averi ed il bisogno di permutare, cioè

(1) Vedi la nostra Economia civile, tom 1.

benchè si usi che le mogli comprino i mariti, nondimeno il rispetto dovuto alla parte più riguardevole della famiglia, che è l'uomo, vuol dire che si chiamino patti più tosto che compre. Della medesima natura sono i giuochi, cioè patti e non contratti.

" di trafficare. Crescendo ancora e moltiplican-" dosi, sursero di nuovi bisogni e di famiglie, 45 da non poter vivere su le arti primitive: esse si " diedero a migliorare i materiali da quelle pro-" dotti e vissero di manifatture. S'introdussero " adunque più generi di cose, e si venne a dila-" tare la necessità di commerciare, Ma conti-" nuando sempre ad aumentarsi le famiglie ed i " bisogni, si arrivò a tal punto, da non si poter " vivere su le arti primitive e su le manifatture " di necessità; onde si ebbe da molti a vivere su " le arti di lusso; e vennero a questo modo infi-" nitamente moltiplicate le sorte di permute e di " commercio. Finalmente neppure questo bastando " ad alimentare il crescente popolo ed a soddis-" fare a tutti i bisogni di natura e di capricci, si " fu obbligati alla navigazione o al commercio " esterno. E perchè le nazioni sono tra loro come " le famiglie, e, vale a dire, posseditrici di vari " beni, non omnis fert omnia tellus, e diverso " ingegno, diverse abilità, diversi temperamenti, " diversi gusti: si trovò subito che le une aveano " bisogno delle altre a poter ben vivere. ,,

§ XI. Coloro i quali trafficano, cioè permutano il soverchio col necessario, dove intendono non già di regalarsi scambievolmente, ma di permutare i loro diritti e le loro robe secondo la bilancia della giustizia, non vogliono ricever meno di quel che danno, nè dare più di quel che ricevono. Dunque la prima legge naturale, regolatrice d'ogni contratto permutatorio, è l'egualità perfetta tra quel che si dà e si riceve. Questa egualità appunto fece chiamare la giustizia equità, cioè uguaglianza, e tra Greci "cov. l'eguale (1), sic-

come è più d'una volta detto.

6 XII. L'egualità tra due cose può aversi o nel numero o nel peso o nella misura o nella stima. L'egualità del numero non può esser sempre la vera egualità richiesta ne contratti, perchè cento pecore, benchè in numero eguali a cento buoi, non sono intanto eguali di quella egualità che richiede la giustizia. Il medesimo si vuol dire del peso e della misura; perchè una libbra d'oro non si riputerà eguale ad una di rame; nè cento braccia di dommasco a cento braccia di telaccia. Dunque l'egualità da serbarsi ne contratti è quella di stima '1000 à vàlorovo, L'EGUALITA' DI PROPORZIONE, come la chiama Aristotile; e vale a dire che quel che mi dai, stin a' miei bisogni, come sta a' tuoi quel che ti do io (2)

§ XIII. L'egualità di stima chiamasi egualità di prezzo; perche in nostra liugua queste parole stima, prezzo, pregio, valore, valuta suonano il medesimo. Il prezzo essendo il medesimo che la stima che si ha di qualche cosa; e la stima nascendo dal bisogno che se n' ha rispettivamente alla quantità maggiore o minore del genere, seguita che il prezzo delle cuse e delle fatiche sia sempre in ragion composta, diretta de' bisogni, reciproca delle quantità fisiche. E questo vale il

<sup>(1)</sup> Anche tra noi la parola justo vuol dire eguale, cioè ne più grande ne più piccolo della vera misura. E quindi e la nostra frase justo justo.
(2) Vedi la parte Il dell' Economia civile.

Genovesi, Diceos, vol. I. 22

dire che un tomolo di grano sarà riputato più, se sieno molti coloro che ne han bisogno; e meno, se sieno meno: e vicendevolmente si apprezzera più, se ve ne sia poco; e meno dove ve n'ha molto. Or come questa ragione e proporzione non nasce dall'arbitrio umano, ma dalla natura stessa delle cose e della quantità delle fatiche, segue che i prezzi non sieno più soggetti all'arbitrio della legge civile, di quel che sia la proporzione tra date quantità simili. Per la qual cosa coine la ragione tra 'l 16 e l'1 non è soggetta nè a' capricci ne alla forza umana, nascendo necessariamente da dati termini; così non sarà la proporzione tra l'oro e l'argento, ne verun'altra di qual-sivoglia cosa o fatica (1). " La sola maniera che " è in poter degli uomini di fare sbassare certi " prezzi troppo alti o alzare certi troppo bassi è " di accrescere o scemare i generi. Se il prezzo " del grano, verbigrazia, è troppo alto, si farà
" venir del grano; e se è troppo basso, si agevoleranno le estrazioni. Se il prezzo di certe manifatture è troppo basso, si lascerà uscire con i libertà ed anche si procurerà questa uscita; e " se è troppo alto, si aumenteranno i manifattori col premiarli. Se l'oro e l'argento fosse poco, " si promoverebbe il commercio esterno; e se

<sup>(1)</sup> Donde si vuol intendere che le assise, dove non singationi di questa ragione, per avvertire i po-poli ignoraulti, sono incerte. Grederei ancora che nuocessero i perchè introducendo una spezie di monopoli, feriscono la vita del commercio, che è la libertà del correre per tutte le possibili direzioni e con tutta la possibile volocità. Ma di ciò è detto nell' Ecanomia civile.

"fosse troppo da opprimere, si aumenterebbe il "lusso di materie e manifatture esterne. Queste "sole operazioni possono giustamente convenire "alla fozza della legge civile. Ogni altra, essendo violenta, opera pel contrario di quel che "si prefigge; e vale a dire rende caro il mer"cato, e buon mercato il caro.

' & XIV. Sogliono i giureconsulti assegnare due sorte di prezzi, detto uno volgare, l'altro eminente; prendendo la parola prezzo per misura d. valori. Prezzo volgare è quando l'una coea valuta l'altra, come tante pecore, tante vacche ol'un'azione l'altra, come tante giornate di arare, tante visite d'un medico; o l'azione la cosa, come tante giornate per un bue; o la cosa l'azione, come tante pecore per tanta fatica. E questa era la maniera di contrattare tra i popoli antichi innauzi che si trovasse l'uso del danaro; ed è ora tra i selvaggi. Tutti i contratti erano permute, e regolate dal comune bisogno che è sempre la sorgente della pubblica stima di ogni cosa. Nel Perù medesimo, nome divenuto universale per significar oro ed argento, non vi era moneta; e quei metalli servivano di ornamento de' templi o de' grandi (1):

§ XV. Ma cresciuti i bisogni e moltiplicatesi le cose e le azioni o sia le arti, non era più con modo ne possibile trafficare col solo prezzo volgare, È perche l'oro, l'argento, il rame aveano

<sup>(</sup>a) Vedi Garcilasso della Vega. Era il medesimo lo stato della più gran parte dell'Affrica 300 anni addietros ngu, yi, era moneta; e l'oro vi serviva come cosa, non come rappresentante.

cominciato a venire in grandissima stima, ed eran riputati equivalenti ad ogni qualunque fatica o cosa, e perciò mallevadori di tutto e rappresentanti di tutto; il danaro, cioè l'oro, l'argento, il rame (1) monetato, divenne prezzo comune ed eminente, ed un nuovo genere di ricchezze ignoto a' barbari popoli. Perchè dove prima le ricchezze non erano che robe e fatica, dette ricchezze primitive e naturali, venne il danaro a fondare una nè punto nè poco alla natura.

§ XVI. Platone nell'VIII della Repubblica, ed Aristotile nella sua Politica muovono una molto interessante questione: ed è, se il danaro abbia o no guasto il costume; e dicono di si; il

<sup>(1)</sup> Si potrebbe provare per infiniti luoghi d'Omero che ne' tempi eroici il rame era valutato presso a poco come l'oro. Il ferro dovette venir più tardi come quello che ha bisogno di più cognizioni ed arti. Ne' due imperi americani, del Perù e del Messico, si trovò molto oro, poco argento, pochissimo rame e neppur vestigio di ferro. Secondo le favole greche il ferro fu scoverto nella fine della teocrazia de popoli dell'Alta Asia, sotto il regno di Giove, che Eschilo nel Prometeo chiama Dio novizio, cioè il primo fondatore di una monarchia umana in quelle parti. Questo tiranno (dice il Coro ), il quale a Siapus nonto et, regna senza leggi , Βά πρίν θε πελώρια νου αιστοί, non riconosce le sacre antiche leggi dettate da Urano e Crono ne' monti; perchè quel πέλώρια non suona altro che cose agresti e di montagnari. Ora sotto il regno di Giove, dove comincia la guerra, fingesi- la scoverta delle fucine e del ferro alle falde del Caucaso. È provato per la storia antica e moderna che gli Sciti del Caucaso, Chalybes, sieno stati i più periti e più antichi artefici in materie di ferro.

che si può dimostrare geometricamente. Perchè il buon costume è sempre in ragione inversa della cupidigia; ma il danaro ha di tanto dilattata la cupidigia, di quanto egli è meggior rappresentante, che non è il prezzo volgare; dunque il costume de popoli avidi di danaro dee stare al costume de popoli, tra cui s'ignora, come l'avidità di questi all'avidità di quelli, come i ad una quantità indefinita. Questa leoria è confermata da tutta a storia de' popoli.

Ma il fatto è fatto, e non si può disfare.

§ XVII. I prezzi della moneta son tre, prezzo intrinseco, valor numerario, usura. Il prezzo intrinseco è il valore del metallo. La regola de valore del metallo è l'argento. Sedici once d'argento, o li intorno, valutano una di oro; ed un'oncia d'argento valuta intorno a trentatre o trentaquattro once di rame. Questo prezzo nasce per le medesime cagioni donde deriva il prezzo di tutte le altre cose, e cresce o scema in quella medesima proporzione che l'altre; perchè i metalli son cose utibili come tutte le altre. Dunque la legge civile non ha alcun imperio diretto sul prezzo intrinseco de' metalli (1).

§ XVIII. Il valor numerario è quel valore che si suol dare a' prezzi di metallo monetati, pel quale numeriamo così il valore de' metalli, come di ogni altra cosa: v. g. noi altri Napoletani chiamiamo certi pezzi d'argento monetati carlini, certi

<sup>(1)</sup> Veggasi l'Economia civile, tom. 2.

teri, certi ducati, ecc., valutando i primi dieci grana, i secondi venti, i terzi cento respettivamente al rame. E certi pezzi d'oro chiamiamo zecchini, certi dobble, certi once, valutando i primi venti carlini, i secondi quaranta, i terzi sessanta respettivamente all'argento. Benche questo valore dipenda dalla legge civile, la quale per interni interessi dello stato suol accrescerlo o diminuirlo, nondimeno tutte le ragioni economiche richieggono che non si discosti troppo dal prezzo intrinseco. Perchè se è di molto minore, oltre all'arrestare il commercio colle vicine nazioni (1), espone la nazione ad essere oppressa da monete deboli o degl'interni falsari o de' forestieri; e se eccede, immediatamente la vôta di tutta la buona e forte moneta.

§ XIX. Il terzo prezzo del danaro è l'usura, come la chiamano i Lutini, cioè quella stima in cui si tiene per l'uso che se ne fa, che diciamo interesse. Come il danaro dà del gran comodo in tutti i contratti e traffichi, ed ogni comodo è degno di stima o di prezzo (2); quindi è che l'uso del danaro crea un terzo prezzo di usura o d'interesse. Questo terzo prezzo è, come tutti gli altri, in ragion composta diretta de'bisogni, reciproca

(a) Per questo si valutano le giornate de' lavoratori, la professione del medico, dell'avvocato, ecc.

<sup>(1)</sup> a Fu tra noi il caso di Ruggiero, secondo conte, e u primo re di Sicilia, il quale avendo coniata una u moneta debole, cioè di molta lega, oltre l'avere fatto a incagliare il commercio delle Sicilie colle vicine nazioni, cagionò del malcontento, de' romori, de' tumulti ed un'infinità di mali tra' suoi sudditi. "

delle quantità. Prima della scoverta dell'America e del commercio della Guinea, l'interesse del damaro era in Europa delle volte al 40 per 100. Poi crescendo la quantità dell'oro e dell'argento, andò discendendo proporzionevolmente; finchè oggi è intorno al 3 per 100. E se cresce la copia de' metalli ricchi, non vi ha dubbio che discenderia anche più. E questo mostra, per dirlo di passaggio, che oggi in tutta quasi Europa il gran fondo delle famiglie non è già il contante, ma le buone terre.

§ XX. Osserveremo qui un fenomeno poco inteso dagl'ignoranti di queste materie. Dove cresce la quantità del danaro, ivi cresce il prezzo delle terre, delle manifatture e delle fatiche in quella medesima proporzione; e dove scema il danaro, scema altresi il prezzo relativo delle cose e delle fatiche. La ragione è che il danaro è un rappresentante di tutto quel che è in commercio. Dunque se è poco, il poco rappresenta più; il che dicesi che le cose e le fatiche vi sieno a buon mercato; e se è molto, il molto rappresenta meno; e questo dicesi, le cose e le fatiche esservi a caro prezzo. Non è un buon mercato o un caro assoluto il solo che crea l'abbondanza o la carestia; ma un mercato o caro respettivo al rappresentante. Trecento anni addietro il peso di un' oncia siciliana di questi tempi avrebbe rappresentato quindici tomola di grano, perchè l'oro era poco: ora ne rappresenta due, perchè l'oro è molto (1).

<sup>(1)</sup> Si può di qui conchiudere, almeno in grosso, che

6 XXI. Ma qual regola si vuol seguire dal pubblico ne' prezzi così delle cose e delle fatiche come de' metalli? Questi prezzi son sempre, com'e detto, una ragion composta, diretta de' bisogni, reciproca delle quantità: dunque non è facile che si fissino se non da coloro, a cui può esser ben noto l'uno e l'altro termine. Ma niun altro è, fuorchè il pubblico, il quale possa sentir bene e chiaramente tutti i bisogni dello stato, e conoscere adeguatamente le quantità de' generi. I bisogni di un tutto ed i generi necessarj a' que' bisogni non possono essere ignoti a quel tutto. Dunque la voca PUBBLICA della nazione è il più sicuro argomento" e la regola de prezzi. E di qui nasce che non si possa nè comprare nè vendere nè permutare checchessia, se non a questa regola. Chi vende più in là o compra al di sotto di questa legge, purchè non si convenga senza dolo, è un ladro (1).

(1) Era lo spirito delle nostre prammatiche, ancorcabi non hene ancora sviluppato. Perché i prezzi del grano seguissero nella capitale la regola della libera voce pubblica, ordisarono, 1.º che non si vendesce che ne' pubblici mercati di questa città; 2.º che gli appaltatori de' forni non potessero comprare prima di mezzogiorno; 3.º che non potessero comprare de' vaticali dentro

dopo la scoverta dell'America l' oro e l'argento vi sia cresciuto di sette in otto volte, od a quella medesima proporzione ne sia scemato il prezzo. Se un uomo di trecento anni fa, addormitosi su d'un tesoro di ottana mila once, venisse oggi a risvegliarsi, direbbe, son ricco; e poi a far de' conti troverebbe avere. l'istesso peso d'iron nel valore di diccimila. Ed un altro che avea dieci moggia di terra, si troverebbe averne in prezzo ottanta.

§ XXII. La voce pubblica ha diverse atmosfere, l'una più grande che l'altra. Vi è la voce pubblica di una città, come di Salerno; ve n'è una di una provincia, come del principato citra; ve n'e una di un regno, come di tutto il regno di Napoli; ve n'e una di tutta Italia ed una di tutta Europa; finalmente una di tutto lo spazio, dentro al quale si aggira il gran commercio europeo: il che nasce dal genere delle cose, mercatabili e contrattabili, le quali altre hanno più giro, altre meno. E così la voce pubblica dell'oro e dell'argento è quella di tutta l'atmosfera, dentro cui si aggira il gran commercio: ma la voce di certe derrate appena delle volte esce di uno stato.

§ XXIII. Perchè possono alquanto variare le voci pubbliche, hanno perciò le leggi considerati nella regola delle permute tre prezzi che chiamano supremo, medio, infimo. Il prezzo medio vuol esser sempre una mezza proporzionale aritmetica tra il supremo e l'infimo; e perciò se l'infimo è 10 e 'l supremo è 14, il mezzo sarà 12. Per le regole dunque di proporzione, dati due di questi termini, si scopre senza niuna fatica il terzo.

5 XXIV. Quando ho detto che la voce pubblica è la sola sicura regola de prezzi, si den intendere, purche non vi sieno nè assise nè monopolj; perche il monopolio riducendo i generi in

trenta miglia d'intorno alla città. Io non saprei bastantemente commendare questa legge. Ma ella voleva esser in tutto il regno e per oggi genere. La barbarie de' tempi è come il gelo rispetto allo spiritto del vero sapere; non lascia sbucciare le buone leggi che a dimezzo.

LIB. I, CIP. XIV,

cede le assise che non sono un monopolio le del contra di mance, spesso seco pugnanti, potrebero non produrre di molti contraddittori economici di mance di montre di molti contraddittori economici di monopolio de seconomici di monopolio di monopolio de seconomici di monopolio di

§ XXV. È poi giusto che, oltre al prezzo fissato per li rapporti naturali, si riconosca quel prezzo che dicesi di affezione, il quale nosce da un certo singolar piacere o comodo che una tal cosa ci reca. Se il prezzo è il rapporto delle cose a nostri bisogni, e perciò al nostro comodo e piacere, seguita che quanto è maggiore il comodo e il piacere che ci recano, e quanto più singolare, altrettanto sieno elleno più stimabili e prezzabili. E nondimeno questo prezzo è da valutarsi a proporzione del vero comodo e piacere, non già del capriccio. È la natura che fissa i prezzi, non i farnetici. I pazzi son fuori dell'ordine morale.

5 XXVI. Ma ecco una delicata questione. È egli lecito per la natural giustizia seguire nelle permute ed in tutti i contratti permutatori il prezzo nella ragion che è detto e con la regola di sopra dimostrata? Per cagion di esempio, se quella ragion conposta e quella voce pubblica diano al grano il prezzo di sei scudi il tomolo; è egli le-

cito a chi ulta del soverchio, venderi prezzo? e se la copia ne riduca il siabit. sosis il carlini al tomolo, sara giustizia comprata de a tal misura? Rispondo primamente che millione de nell'altro caso è utile al pubblico che si f i req Perche nell'alto prezzo, consumandosi menopian viene a vivere da tutti; e nel basso, scaricandor i possessori del soverchio, si mettono in gradondo pensare pel futuro. Rispondo in secondo luogos che essendo il crescere de' prezzi un'accessione naturale, la giustizia del vendere e comprare dee per ciascuno essere regolata dalla regola degli acquisti, la qual è quella quantità di bisogni composti delle necessità naturali, domestiche, politiche, fortuite, di che è detto di sopra. E perciò se quella regola il richiede, è giusto il poterlo fare; dove no, è iniquo. Il caso di Faraone, di avere acquistati tutti i fondi de' sudditi e fatte le famiglie schiave, era ingiusto per due ragioni: 1.º perchè eccedea la regola degli acquisti; 2.º perche comprava i fondi altrui e le persone con i prodotti medesimi di quei fondi e colle fatiche delle persone. Questo medesimo dimostra che era contra la buona politica; perchè costringeva i sudditi o a fuggir via o a morirsi di stento, e spopolava la monarchia. " Vi era anche del pericolo " di sedizione e ribellione, male gravissimo per " ogni stato. (1) ,, Il che perche conosciuto, il

<sup>(1) «</sup> Aristotile nel V della sua Repubblica, cap. 3°, « disputa minutamente delle sorgenti e cagioni delle « sedizioni, ribellioni, mutazioni di stato. Ma tutte si

re restitui il male acquistato. Vi sono in tutti gli stati di molte famiglie che per simili modi straricchite, sarebbero obbligate alla medesima restituzione "anche per politica; perchè questo stra"ricchire non può farsi senza che cresca la
"moltitudine delle famiglie pezzenti; e dove
"questa cresce, è imminente una catastrofe o di
"sedizione o di diserzione. E perciò sarebbe il
"più grande "l'interesse loro e pubblico che
si facesse. La prima ricchezza di uno stato e dei

<sup>&</sup>quot; possono ridurre alla violenza che si fa all'interesse " de' più. L'uomo non ha altra molla fisica che il fa " agire che l'interesse; e come questa viene ad essere " soverchiamente pressa, non è possibile, essendo ella « elasticissima, che non ribalzi. Se uno si prendesse il " piacere di esaminare le catastrofi di questi nostri " regni dalla venuta de' Longobardi fino a' nostri giorni, " troverebbe essere tutte avvenute per questo motivo; " perché niun cerea di cambiar forma di governo o " padrone, se non perchè crede di star meglio; e il desia derio di star meglio non nasce che dalla pressione. a Carlo I d' Angiò perdette la Sicilia per una legge che u era falsa in fisica ed in politica. L'ipotesi di questa legge " fu che una troia figliando due volte l'anno faccia dieci " porcellini. Supponendo esservene cinque femmine, po-" neva ancora che queste figliassero dopo sei mesi: così " fra un anno calcolava trenta porcelli: ordinò dunque cho « venti sarebbero la sua parte. Questa legge è contra la u fisica. Or chi può violentar la natura? Prescrisse in u oltre che cento pecore gli dovessero dar l'anno no-" vanta agnelli di sua parte. Vedete le storie del suo " tempo di Malespina. I Siciliani si sollevarono . scan-" narono tulti i Francesi, e si diedero a Pietro d' Au ragona : ed ègli, che già credea di conquistar. l'imu perio di Costantinopoli, perdette la metà de' suoi u stati. "

grandi di quello, sono gli uomini che lavorano. Chiunque gli stermina, annienta i fondi della sua ricchezza (1) e di quella del sovrano.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

<sup>(1)</sup> Si trovano di molte terre date a censo perpetuo a due carlini il moggio dopo la peste del secolo passato, e ciò per mancanza di coltivatori. Una famiglia ricca di due mila moggia di terra a questo modo si sarebbe trovata aver poi quattro mila carlini di rendita, ciòè quattrocento ducati. Questo prova quanto poco intendono i loro interessi colvo che studiansi a distruggere gli agricoltori e gli artisti, che a quelli servono di scolo.





## INDICE

## DI CIÒ CHE SI CONTIENE

## NEL PRIMO FOLUME.

| PREFAZIONE dell'Autore pag.                                                                       | -1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A' giovanetti filosofi ,                                                                          | 3   |
| Proemio                                                                                           | 9   |
| LIBRO PRIMO                                                                                       |     |
| Della natura dell'uomo, della legge del<br>mondo e dei loro doveri generali "                     | 13  |
| CAPITOLO                                                                                          |     |
| I. Della natura dell'uomo, de' suoi rap-<br>porti, del suo fine e del suo princi-<br>pio motore , | 14  |
| H. Della legge morale generalmente. ,,                                                            | 40  |
| III. Che realmente vi sia una legge na-                                                           |     |
| turale: del suo principio, e delle peno e premi che l'accompagnano . ,,                           | 51  |
| IV. Quali azioni umane sieno sottomesse alle leggi morali, e come ,                               | -6  |
| Y. De'doveri                                                                                      | 76  |
| Y. De' doveri                                                                                     | 110 |
| inverse Uldio                                                                                     | 108 |
| VII. De doveri che noi dobbiamo a noi                                                             |     |
|                                                                                                   | 170 |
| VIII. De' doveri di umanità e beneficenza<br>che l'uomo dee all'uomo pel diritto                  |     |
| di reciproco soccurso, ,                                                                          | 202 |

XIV. De' patti del commercio de' beni; e
de' contratti in generale.

383





